





## REAL

## MUSEO BORBONICO.

VOLUME SEDICESIMO

171707

NAPOLI,

DALLA STAMPERIA REALE

1857.

N
2730
A 8
V. 16
Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

## FRONTESPIZIO.

Nel frontespizio di quest'ultimo Volume offriamo un gruppo di oggetti appartenenti alla raccolta più ricca, e più esclusivamente propria del Museo di Napoli, cioè gli utensili della vita privata dei Romani.

A dritta, sulla tavola di marmo i cui piedi sono antichi, vedesi tra due pilastrini un arco fornito di anello destinato a tener sospesa una bilancia: quella che vi sta appiccata è del genere di bilance, le quali portano con la doppia coppa anche il romano. Le particolarità di questo utensile vennero già spiegate nella dichiarazione della tay. LV del vol. 1: solo aggiungiamo, che allorquando le unità di peso, che sul giogo poteva indicare il romano, non bastavano per l'oggetto messo nella coppa, questo si bilanciava con altri pesi che ponevansi nell'altra lance; infatti sulla base rettangolare, cui sono sovrapposti i pilastrini e l'arco per sostegno della bilancia veggonsi indizî di altri piccoli bronzi, cioè di pesi, che vi poggiavano.

Sulla stessa mensa marmorea sono figurate una lucerna col suo sostegno un vaso col manico, ed una capedine rinvenuta negli scavi ercolanesi. Allato, veggonsi due candelabri, l'uno de' quali, anche d' Ercolano, sorge da tre zampe leonine intramezzate con foglie di edera, l'altro ha un manico mobile su cui posa una lucerna monolicne.

Sull'altra tavola, che è rotonda e proviene da Pompei, oltre il noto e bellissimo rhyton ercolanese formata da una testa di cervo con gli occhi d'argento, è rappresentato un vaso a due manici con coverchio, fondo graticolato, e un'apertura circolare nella pancia. Giace anche per terra una braciera, e trovasi dall'alto sospesa una lucerna pompeiana ornata dei busti di due tori nei lati

e di una tabella con l'epigrafe DIV-NI PROQVLI, che c'indica aver questa lucerna appartenuto a un Decio Giunio Proculo.

Tutti i quali oggetti sono di bronzo, meno il vaso circolare posato a terra, che è di piombo, e che avendo nella sua parte inferiore una chiave, servì per raccogliere le acque di una fonte.





MADONNA ADORATA DA SAN GIROLAMO E DAL BEATO PIETRO DA PISA—Quadro in tuvola di Fabrizio Santafede alto palmi 8 e mezzo, largo palmi 5 ed once 3.

La immacolata Vergine della Grazia dalle nubi sorretta, sostenendo sulle ginocchia il Divino Redentore, circondata dagli Angeli abbassa piena d'amore lo sguardo. La Madre di Dio così accogliendo le preci del venerando Dottore della Chiesa San Girolamo, e del Beato Pietro da Pisa, e sporgendo, sostenuta dalla destra, la divina mammella, pietosamente prodiga il latte della fede sulle anelanti anime

di quel secondo regno Ove l'umano spirito si purga E di salire al ciel diventa degno.

Tale concetto bellamente ritratto era nell'anno 1595 da Fabrizio Santafede, decoro della napolitana scuola, compito ed allogato nella modesta cappella de'Padri Eremitani che nella terra chiamata la *Preziosa* si venera. Questo dipinto è quello che nella presente tavola riproduciamo a' nostri lettori, perocchè tolto dal primitivo loco ove era collocato ora si ammira nel Museo Reale Borbonico, in fra i più pregevoli quadri della nostra scuola.

Al primo volger di sguardo su questa tavola non vi è mezzana intelligenza ch'ivi non seorga il fare d'un perito maestro: e basteranno le lince sole della sua composizione (come ne'semplici contorni del nostro disegno si son potute ritrarre) per giudicare bellissima quest'opera. Nella quale l'unione delle varie parti con tanta armonia all'insieme di tutto il dipinto rispondono, che ben disvelano come il valoroso artefice ne'suoi giovani anni nelle varie scuole dell'alta Italia, fra i classici predecessori, suoi, succhiasse il latte delle arti del bello. Lodato, talora fino con parzialità, da' suoi contemporanei pur non manearono, fra questi, al pittore napoletano i detrattori suoi. E i detrattori lo dissero manierato alcune volte nel disegno, gonfio nell'andar delle pieghe, poco ideale ne'volti delle Vergini spesso ignobili, compiacendosi ritrarre sovente le forme volgari anzi che no d'una parente sua. Questo biasimo, quando vogliasi con severità giudicare del Santafede, e fra le altre di quest'opera sua, non puossi, in onor del vero, interamente respingere, nè dirlo ingiusta accusa dell'invidia contemporanea. Ma il nostro pittore napolitano è da noverarsi fra quegl'ingegni i quali abbenehè eletti, tuttavia alla vigorosa influenza dell' età in cui vivono non sentono la forza di sottrarsi. Perciò nel fare del Santafede non viene

difficile lo scorgere l'approssimare di quei tempi in cui altri ingegni (non sempre abietti nè sempre degni di scherno, come volgarmente l'esclusiva inversa tendenza vorrebbe) pur conducendo le arti dal campo dell'ardire in quello della temerità, da questo infine sciaguratamente, sovente nell'altro d'una delirante corruttela le spinsero.

Ad ogni modo se questa tavola rivela qualche menda allo sguardo d'un osservatore severo, in quelle parti dell' arte nelle quali gl' invidi emuli spesso censurarono l'autore, questa tavola però con tanta vivacità di tinte e sì felice tocco è condotta, che ben risponde alle parole del chiarissimo Lanzi, quando nella egregia sua storia giudica Fabrizio Santafede artefice che in colorire quasi non vanta eguale la scuola di questa estrema parte d'Italia. Non aggiungiamo pertanto più lunghe, e direm francamente, inutili parole descrittive per far comprendere ciò che soltanto agli occhi è dato gustare, perocchè sopra ogni cosa la facile tavolozza vince in quest'opera ogni altra bellezza nella quale il colorito vero, morbido, pastoso, inchina alla imitazione de'migliori e più perfetti maestri della scuola Lombarda, di cui fu il Santafede e ammiratore e seguace.

Questo egregio artefice nello spendere intera la vita producendo opere stupende, pur seppe col-

tivare ad un tempo molte e svariate discipline che lo fecero ammirare dall'universale ed amare da molti chiarissimi uomini del tempo suo: fra i quali accenneremo soltanto quel Giambattista della Porta che discoprendo i segreti della Camera Ottica schiudeva fino dal cinquecento la via ai peregrini trovati del contemporaneo Daguerre. Poeta, numismatico, storico, e fin leggiadro armonista, impiegò il nostro Fabrizio i ricchi guadagni dell'arte sua nel raccogliere rare e pregevoli anticaglie d'ogni maniera. Ed asceso per tanti pregi in grandissima fama fu qui fra noi sì popolare il suo nome e così riverito, che la storia ci serba a questo proposito il più bell'ologio che mai possa a tal nome consacrarsi. In quelle fugaci ore in cui l'umile pescatore di Amalfi sbrigliava il popolo contro il Viceregnale governo, furono salve dalle fiamme le case de'Balsamo, devoti alla parte spagnola, solo perchè generosa una voce trattenendo la inferocita plebe, a questa rampognava il vergognoso disegno d'incendiar quelle mura, su cui pochi anni innanzi aveva Fabrizio Santafede con belle e rare pitture illustrato il nome napoletano.

Felice Miccolini.

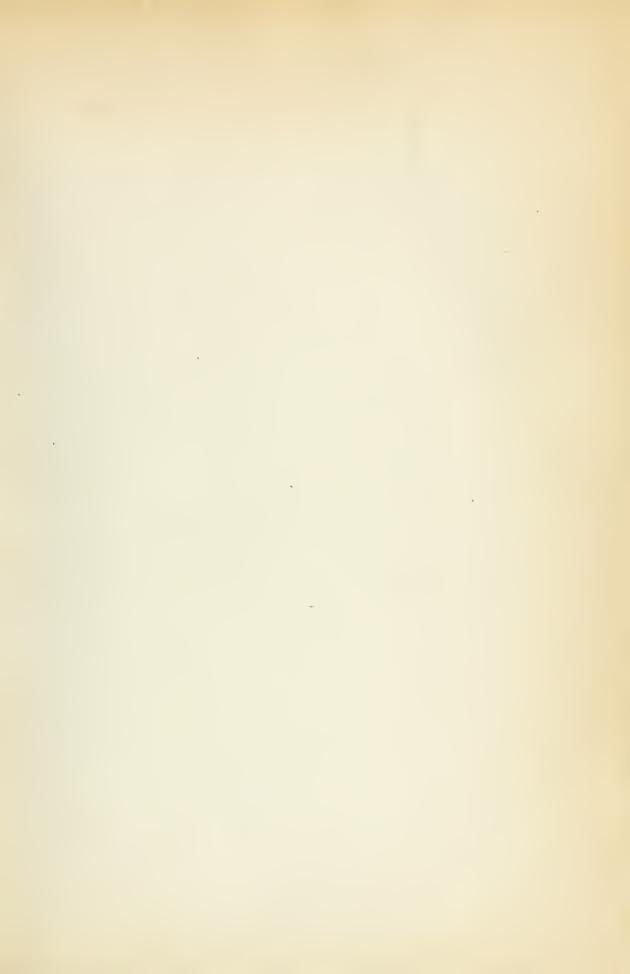



Papa Liberio che getta le fondamenta della Basilica di S. Maria Maggiore—Quadro in tavola alto palmi .5 e mezzo, largo palmi 3.

Paolo Mini dottissimo filosofo, il quale nel sedicesimo secolo crebbe la schiera di quei tanti illustri che meritano a Firenze la fama di novella Atene, enumerando le glorie della propria terra scriveva che appena quivi Cimabue l'arte della pittura risuscitò, Giotto le diede e il polso e la lena. Tommaso di Stefano l'unione, Dello la grazia, Giovanni da Fiesole la maestà, la riverenza, Benozzo Gozzoli la invenzione. Fra questi eletti restauratori della pittura dobbiamo ravvisare per comun voto de'conoscitori dell'arte l'autore del quadro in questa tavola espresso. Di quel Tommaso di Stefano, che al dire del Mini aggiunse ne'suoi dipinti il pregio dell' unione alle bellezze del predecessore Cimabue, vuolsi universalmente che sia quest'opera. Nessuno storico documento, per quanto ci sia noto, sorge invero a ribadire cotale opinione. Anzi vi è taluno che separandosi dall'universale consentimento pensò piuttosto doversi credere dal Beato Angelico operata. Noi non possiamo però discostarci dal comune giudizio, perocchè ci sembra ravvisare in questo dipinto tutti que'segni che distinguono il fare di Tommaso, il quale imparata l'arte da Stefano fiorentino suo padre, e datosi poi a studiare le opere del Giotto, ne uscì così grande imitatore che fu chiamato per soprannome Giottino; ripetendosi scherzevolmente nel suo tempo, come ci racconta il Vasari, che in lui più non operava il proprio spirito, ma quello dello stesso Giotto.

Ed in vero dello stesso Giotto diresti quest'opera se la diligenza e la morbidezza che ravvisasi ne'panni ne'capelli ne'volti, non ti svelasse quella unione appunto ch'egli aggiunse senza alcun dubbio alla divina arte de'colori, da Tommaso più perfetta che Giotto, suo maestro, e Stefano, suo padre posseduta non avevano. Tutto il quadre sopra campo d'oro dipinto, come usare in quei tempi spesso solevasi, ci rappresenta una tradizione del Pontificato di Papa Liborio. Il popolo di Roma scorgendo un giorno che una insolita nevigata aveva nel grembo della città lasciate sul suolo quasi disegnate le tracce d'una chiesa, ne fu religiosamente scosso per modo che il Pastore supremo volle quivi, sgombrando il gelo caduto, di sua mano gettare le fondamenta d'un tempio. Questo fu detto da principio Basilica di Liberio, ma col volger del tempo denominossi, come ora

viene additata, Basilica di S. Maria Maggiore, perocchè tale è fra quelle in Roma votate alla Regina de'Cieli. Così ravvisasi in questo dipinto il Sommo Gerarca circondato da'grandi e dal popolo, che al cospetto di Roma con pietosa mano alla pia opera si accinge, mentre dal Cielo il divino Figliuolo di Maria e la Vergine stessa benedicono la santa impresa.

Pare che il nostro Giottino ebbe a compiere questo bel dipinto allora quando recatosi a Roma quivi condusse a buon fine in S. Giovanni Laterano una storia religiosa che sventuratamente ora è perita.

Non possiamo però accennare preciso il tempo di questa tavola. Ma essa di certo ebbe a compirsi fra il 1524 ed il 1556 brevi anni che segnarono la breve esistenza dello sventurato artefice, il quale dobbiamo così lamentare perocchè dagli storici sappiamo che mal governandosi, perchè poverissimo, ne'bisogni della vita, finì quasi di stento in quella terra che' pure ricca lasciava di un altro nome e di un'altra fama gloriosa.

Felice Miccofini







What de

. Vilere.

Letenne Lu

DI UN DIPINTO POMPEJANO.

1 or già presentamino nel precedente volume (tavole XVIII, XIX, XLV, XLVI, XLVII) cinque de' graziosi dipinti relativi alla favola di Psiche, che ornar si vedevano le parcti del bellissimo triclinio, nella pompejana casa di M. Lucrezio, Ci rimaneva a pubblicar l'ultimo, che non la cede agli altri per vaghezza di sentimento e di composizione: ed è appunto quello, di cui offriamo la incisione nella presente tavola (1). Anche qui è una riunione di Psiche e di Amori, ma è notabile che tutti sono vestiti di lunga tunica, non altrimenti che in vari di questi medesimi quadretti ci fu dato di osservare. Primeggiano due figure, che pajono entrambe femminili; e sono esse intese ad un concerto della duplice tibia, e della tuba diretta. La figura, che dà fiato alle tibie, presenta alla bocca quel particolare arnese, che fu da'Greci denominato Pogesia, e da Latini capistrum, sul quale ha parlato altrove il dotto Avellino in questa stessa pubblicazione (2). Le tibie munite di piuoli

(2) Vol. 1, tay. XXXI.

<sup>(1)</sup> Noi ne parlammo brevissimamente nell'opera de'signori Niccolini Monumenti di Pompei: Casa di M. Lucrezio p. 15, nella illustrazione alla tav. VIII.

compariscono pure altra volta, e si osservano benanche nell'importante dipinto, che fregia la destra parete dell'androne nella medesima casa di M. Lucrezio (1).

In questo, come in tutti gli altri cinque quadretti, apparisce una tenda, e nell'indietro una statua sopra un piedestallo. Non potrebbe facilmente determinarsi la significazione di questa nuda figura, perchè non è interamente conservato il ramo, e la corona che ne cinge la fronte. Ma. se vogliamo in questi simboli ravvisare l'alloro, dovrebbe la statua riputarsi di Apollo, divinità che ben si trova in rapporto della musica e de' concerti.

Giulia Minervini.

<sup>(1)</sup> Furono particolarmente illustrate dal signor Davies, che le determinò per le tibiue pares di Lidia: vedi the Museum of Classical Antiquities tom. Il p. 1 p. 90.









Paolo III Farnese—Busto più grande del vero. La testa é di marmo di Luni adattata ad un busto di alabastro orientale, alto interamente pal. 3 1<sub>1</sub>2, proveniente dalla Casa Farnese.

L'eco un monumento dell'incipiente secolo decimosesto, che molto farà parlar di sè non appena ne saran ehiariti i particolari, e divinato lo scarpello ehe sotto i vivacissimi suoi tocchi ammorbidì come carne la marmorea pietra. Fu desso con poca critica attribuito al gran Michelangelo dallo annotatore alle biografie del Vasari, ove si ponga mente che quel raccoglitore de'fatti e delle opere de'grandi maestri dell'arte non si avrebbe al certo lasciata sfuggire un'opera rarissima del Bonarroti sotto il rapporto di ritratti, alla fattura dei quali fu sempre quel sommo restio e negativo: il perchè erediamo conducente allo scopo della nostra opera il rivindicare al genuino Maestro il merito di questo molto pregevole ritratto di Papa Paolo III, esimio proteggitore delle arti belle nel suo tempo fiorentissime.

Per questa Tavola IV il Pontefice è delineato di prospetto e di profilo. Ei ci si offre decorato di prolissa barba nella solita sua incurvata positura, e ammantato di ricco piviale, su cui sono espressi in isvariati medaglioni ed a bassissimo rilievo scolpiti alcuni subbietti del vecchio Testamento e talune allegorie alle virtù di lui: e cotesti medaglioni a così basso rilievo lavorati ci mostrano chiaramente l'intenzione del valente artefice di aver voluto ritrarre sul marmo lo stesso ricamo di cui era fregiato il piviale indossato dal Papa nelle pontificali funzioni, al che non poco contribuisce la colorita stratificazione dell'alabastro orientale, opportunamente scelto da quell'artista per aggiungere al vivacissimo ritratto una illusione di verità al paramento di cui volle ammantare l'illustre ritrattato.

Leggesi nel Vasari in fine della vita di Michelangelo Bonarroti una nota contenente l'elenco delle opere di questo sommo Maestro non menzionate nella vita di lui, e fra le sculture sta scritto al n.º 21 (1). » Nel Palazzo Farnese è il ritratto in » marmo di Paolo III col busto fino al mezzo il pet-» to ammantato di piviale, sopra il quale sono » espresse, come se vi fossero ricamate, alcune » storie del vecchio Testamento in piccoli ovati, e » le figure vi sono degradate, quantunque tutto il

<sup>1)</sup> Vite de'più eccellenti Pittori, Scultori e Architetti illustrate con note, Vol. XIV. Milano Società tipografica de'Classici Italiani anno 1811.

» rilievo alzi poco più di un testone, talchè si
» vede che son fatte al primo colpo di scarpello,
» e tuttavia le teste conservano il carattere fiero
» e terribile di Michelangelo ».

Il nostro collega cav. Guerra, ora Presidente della reale Accademia di Belle Arti, in una Memoria letta all'Accademia interno al famoso ciberio in bronzo, ed al nostro busto di Paolo III (1), amendue esistenti nella rara raccolta de'monumenti del medio evo del real Museo Borbonico, dimostrò con la guida della Storia e della più sana critica, che il ritratto del Pontefice non è dello scultore fiorentino, dal perchè quell'opera ha bellezze e difetti più da giovane che da maestro; ed i bassirilievi che adornano il piviale sentono troppo lo spirito imitativo, anzi alcune delle rispettive figure sono chiare ripetizioni di quelle che si ammirano in rilievo a' piedi del sepolero di Papa Paolo in S. Pietro di Guglielmo della Porta seguace dello stile e delle maniere del suo maestro Michelangelo. Oltre di che essendovi nello stesso real Museo altro ritratto non terminato del medesimo Pontefice, sorge nuovo argomento comprovante che niuno sarebbe mai riuscito a far ripetere due volte

<sup>(1)</sup> Disputavasi se dovesse attribuirsi il ciborio alla scuola di Michelangelo, ed il ritratto di Paolo III a Michelangelo; dimostrò il Guerra l'inversa, cioè che il ciborio era opera del Bonarroti, ed il ritratto del suo allievo Guglielmo della Porta.

uno stesso lavoro a quel fiero talento che ruppe il gruppo di tre figure della Pietà all'impiedi, perchè seheggiata una nel gomito; che abbandonò e non mai rifece il gruppo di Marsia, perchè fuori di proporzione: e soggiunse il Guerra per testimonianza del Vasari, non già come scrittore di quelle vite, ma più come scolare dell'illustre Bonarroti, « che ritrasse messer Tommaso gentiluomo « romano in un cartone grande al naturale, ma « che, nè prima nè dopo, di nessuno fece il ri-« tratto perchè abborriva far somigliare il vivo se « non era di sublime bellezza »; donde risulta chiaro non appartenere a Michelangelo il ritratto del Pontefice Farnese. E poichè Guglielmo della Porta allievo ed imitatore del carattere di Michelangelo fu adoperato dal Cardinale nipote del Papa per lo sepolero di suo zio, e trovansi in Roma altre due statue (1) ripetute di quelle sono nel sepolero di S. Pietro, si dimostra evidente che Guglielmo non era difficile a ripetere uno stesso lavoro, come accaduto era del ritratto, conservandosene due nella raccolta del real Museo, uno terminato e l'altro abbozzato: epperò conchiudiamo col nostro collega cav. Guerra, che l'autore

<sup>(</sup>I) La Sapienza e la Prudenza: queste figure ricordano nelle loro attitudini quelle che in hassorilievo veggonsi in due medaglioni del pontificio piviale.

del ritratto di Papa Paolo III Farnese non sia Michelangelo, mail di lui imitatore Guglielmo della Porta. Fin qui della divinazione del maestro che scolpì il vivacissimo ritratto del Pontefice. Diciamo ora alcun che de' subietti espressi sul piviale a bassissimo rilievo, e che abbiamo fatti delineare ed incidere nella seguente Tavola V. E qui prima di ogni altra cosa dobbiamo avvertire, che tali subietti non appartengono tutti a storie dell'antico Testamento, come indicava il citato annotatore del Vasari; ma bensì nella massima parte allegoricamente risguardano le eminenti virtù e le più illustri azioni del Pontefice.

Il medaglione segnato al n.º 1 presenta l'E-TERNO che consegna a Mosè le Tavole della Legge, sublimemente espresso in grandiosa composizione arricchita dalla estetica dell'artista di diverse venerande figure, che attonite e riverenti mirano l'atto della immensa carità dell'Altissimo di affidare al Conduttore d'Israello il codice salutare dell'uman genere, e regolatore delle sue azioni.

L'altro segnato col n.º 2 mostra il portentoso passaggio del mar rosso, in cui il sommo Duce imprime con la sua verga il punto ove le onde debbano schiudere la via.

Al n.º 3 è espressa la Giustizia con la bi-

lancia in mano e lo specchio alle spalle, che pondera le azioni di molti che le si prostrano innanzi.

Il n.º 4 presenta la Temperanza, avendo due oche a' piedi.

Il n.º 5 offre la Semplicità e l'Innocenza, con due colombe messe l'una presso le ginocchia della prima, e l'altra quasi a piè della seconda.

Al n.º 6 scorgesi l'Abbondanza con cornucopia nelle mani, e varî putti con analoghi simboli, allusivi tutti alla prosperità delle diverse branche del governo di quel Pontefice Sommo.

Al n.º 7 sta raffigurata la Storia che serive le gesta di Papa Paolo III sul dorso del Tempo, ed al cospetto di diversi eroi spettatori, la maggior parte de'quali dan fiato alle ricurve trombe, quasi ne diffondessero la fama.

E da ultimo al n.º 8 mirasi in mezzo a molti guerrieri la Pace, che poggiando il piè su di un rovesciato usbergo spegne la face della guerra, alludendo alla pace procentata da Paolo III tra Carlo V e Francesco I.

Giovambatista Finati.





Gerenica dis.

N. Glivan.

J. Pandolfini inc.

Lucerniere di bronzo ritrovato in Pompei.

La vasta collezione degli utensili di bronzo del real Museo Borbonico, cospicua in ogni sua branca, venne nel volgere dell'anno 1826 arricchita in quella delle lucerne e de' candelabri di un lucerniere pensile di singolar forma e bellezza, rinvenuto nella celebrata casa di M. Lucrezio in Pompei alla presenza dell'angusto nostro Monarca, che quivi sovente si reca a segnare una novella era a que'monumenti, ed a promuoverne ed immegliarne i prestantissimi studì.

Questo singolar licnuco pensile (1) ci presenta Amore a cavalcioni ad un delfino, che rizzato il corpo e spiegata l'ampia coda in varie punte frastagliata, si slancia ad imboccare un polipo posato sul guscio di una grande conchiglia, esca ordinaria di questo vorace mollusco. Al subitaneo impulso del delfino Amore spiega le ali per tenersi fermo sul cetaceo, ed attonito alza la destra

<sup>(1)</sup> Così il commendator Quaranta denomina questo prezioso lucerniere da lui pubblicato con dotta illustrazione nel vol. VIII degli atti della reale Accademia Ercolanese.

in atto di stupore mirando gli sforzi inutili del polipo, espressi con un'aria di vita nelle moltiplici contorsioni de' suoi cirri verso la bocca che lo preme del suo formidabile nemico. Una catenuzza raccomandata per mezzo di un anello alla coda del delfino serviva nelle occorrenze per sospenderlo.

Qui non parleremo della poesia che ci offre la composizione di questo elegantissimo lucerniere, poichè gli intimi rapporti di Amore con la conchiglia, col delfino, col polipo, col fiore, con le catene furono discorsi dal nostro collega commendator Quaranta in una elaborata memoria letta alla reale Accademia Ercolanese intorno al rarissimo nostro bronzo (1); ma diremo soltanto dell'industre lavoro dello antico artefice prodigato su questo importante utensile, e de'diversi usi a'quali il volle egli accomodato. E dapprima è ammirevole il partito ch'ei trasse dal mezzo guscio della conchiglia per fornir di base il lucerniere (2), e dalla idea di dar sostegno al cetaceo eretto facendo sorgere dalla sua dorsale un tronco di pianta acqua-

<sup>(1)</sup> Vedi la succitata memoria nel vol. VIII degli atti di essa Realo Accademia.

<sup>(2)</sup> Che questo mezzo guscio abbia servito di base al nostro bronzo si raccoglie chiaramente dall'osservarsene gli orli che poggiavano su qualche piano molto logorati e divenuti lisci e molto levigati dal consumo.

tica terminante come in un fiore a guisa di conca, col suo pistillo in centro da servire al doppio uso di sostenere una lucerna, o di adattar sul pistillo un cero (1) o altro simile lume. Nè qui si arrestò l'industria dell'artefice inventore, il quale per dare tutti i mezzi da utilizzarlo, vuoi per sospenderlo, vuoi per trasportarlo comodamente da un sito all'altro, lo fornì di quella catenuzza raccomandata alla coda del delfino per mezzo di un anelletto: e per maggior comodità adattò allo stesso anello altre due catenuzze terminanti in altri due anelletti per sostegno forse delle mollette, e dell'ago per ravvivare il moribondo lume, o per sostenere altro accessorio non rispettato dal tempo; di modo che se di notte voleva sospendersi ad un appiccagnolo qualunque restava sempre in bilico illuminando mirabilmente quel determinato sito, o se voleva posarsi su di una credenza, trovava adattatissima la sua base nel mezzo guscio di conchiglia facendo l'uficio di un candelliere: se di giorno, formava uno de'più begli oggetti decorativi di una stanza, offrendo nel suo insieme l'argomento di un poema da interessare chiunque avesse lo spirito coltivato alle scienze o alle buone

<sup>(1)</sup> Il chiarissimo Avellino sostenne questa opinione, ed all'oggetto lesse una dotta memoria alla stessa reale Accademia.

arti. E qui ci sia permesso di osservare che tanto questo prezioso lucerniere, quanto il prefericolo pubblicato nella seguente Tavola sono degli argomenti a poter misurare il grado d'incivilimento a cui in questo ramo eran saliti i nostri Pompejani al tempo dell'impero, e che difficilmente cercherebbesi nel nostro secolo, che credesi in tutto progressista, e molto innanzi in fatto di estesa coltura e raffinato gusto.

Giovambalista Finali.





Utensili di bronzo, grandi poco meno del vero ritrovati in Pompei.

Cue gli antichi artefici avessero gran vaghezza di espimere sugli utensili necessarî a'bisogni della vita, sia per mezzo di dipinti, come ne'vasi fittili, sia per mezzo di seulture, come ne' bassi-rilievi, sia col ripiego di qualche accessorio, l'uso cui un determinato utensile era destinato, lo si raccoglie frequentemente da' monumenti dell'arte. Un novello e più opportuno esempio se ne ha nell'elegante vaso che abbiam fatto delineare ed incidere nella Tavola che ci occupa, sussidiato da'confronti col singolarissimo vaso nolano del real Museo, noto sotto il nome di vaso delle Baccanti, nel quale si rinvenne un capedine di bronzo destinato ad attinger il liquore per le dionisiache cerimonie; con quello dell'Archemoro (1); con l'ara pompeiana (2), e con molti altri che sarebbe superfluo di qui ricordare: dappoichè nel principale

<sup>(1)</sup> Vedine la Memoria del commendator Quaranta pubblicata con grande Tavola nella parte I del IV vol. degli atti della reale Accademia Ercolanese.

<sup>(2)</sup> Tanto l'ara pompejana che il vaso nolano delle Baceanti sono pubblicati in quest' opera.

aspetto del vaso nolano vedi ripetuto il vaso ed il capedine col quale una delle Baccanti ne attinge il bacchico liquore, come in quello dell'Archemoro vedi lo stesso vaso replicato fra vasi funebri che un Camillo arreca presso il feretro del fanciullo, e come nell'ara pompejana scorgi nel suo bassorilievo un sacrifizio che si compie su di un'ara similissima.

In conferma di tali confronti viene il nostro bel prefericolo, dal cui manico ove si unisce all'orlo sorge una mezza figura alata reggendo nella destra un affatto simile prefericolo, dal quale sembra che abbia già versato il liquore nella tazza che sostiene nella sua sinistra elevata; e probabilmente l'antico artefice, a voler indicare più spiccatamente l'uso di questo grazioso vasetto, intese rappresentarci Ganimede istesso che ministrava da simile vase il nettare agli Dei (vedine il particolare che ne diamo nel basso della Tavola). Ci duole che di questo bel monumento siasene perduta tutta la inferior parte, non restandovi altro che piccola porzione della pancia, ove resta ancora aderente lo scudo dello stesso manico, che presenta la protome dell'Abbondanza sostenendo avanti del seno in una larga piega delle sue vestimenta diverse frutta e grappoli di uva, e stringendo nelle mani forse delle spighe di grano,

come può vedersi nel particolare che ne abbiam fatto delineare ed incidere in questa stessa Tavola: cose tutte che sebbene ci offrono uno de'più bei prodotti dell'arte fusoria e per invenzione e per eleganza e finitezza di cesello, restano ad attestarci la importanza non comune di questo prezioso monumento pompejano, di cui deploriamo la perdita di ciò che manca (1).

Di non minore interesse son pure le due strigili di bronzo espresse di lato in questa Tavola.

Tali specie di strecchie usitatissime ne' bagni hanno
il manico conformato in una figura terminale ammantata, l'una muliebre e l'altra virile. Poco più
sopra del plinto in cui termina ciascun manico è
praticata un'apertura, per la quale passa una laminetta circolare per metà perduta: lamentiamo
che per tale mancanza non è troppo agevole la
divinazione dell'uso cui questa laminetta era destinata; se non che posto al confronto con altri
monumenti presso che simiglianti della vasta collezione de' minuti bronzi del real Museo, in essa
ravvisiamo quell'anello elastico con molla agli estremi

<sup>(1)</sup> Λ conforto di tal mancanza si è ritrovato ne'successivi scavi un affatto simile vaso che può dirsi una replica di questo che ci occupa; argomento non lieve da farci riconoscere che nelle antiche officine eravi un tipo comune, come a di nostri si pratica, da servir di modello per replicare nelle richieste cosiffatti utensili.

per comprendere insieme infilsata e comodamente trasportare a mano la suppellettile balnoaria consistente in isvariate strigili e vasetti di unguenti, simile a quel fascetto pubblicato nel II. volume degli atti della reale Accademia Ercolanese, e per noi riprodotto in questa stessa opera. E sebbene i bronzi riuniti nella nostra Tavola sieno malconei dal tempo, pure da quel che ne resta non può rivocarsi in dubbio che ci offrono de'monumenti di sommo interesse per l'archeologia, e di non lieve utilità alle arti, specialmente pel processo de'lavori di cesello, i quali incoraggiati venivano dalla ricchezza de'Pompejani, e non poco ispirati dal lusso di Roma introdotto nella nostra Pompei da' potenti colonizzatori romani.

Giovambatista Finati.



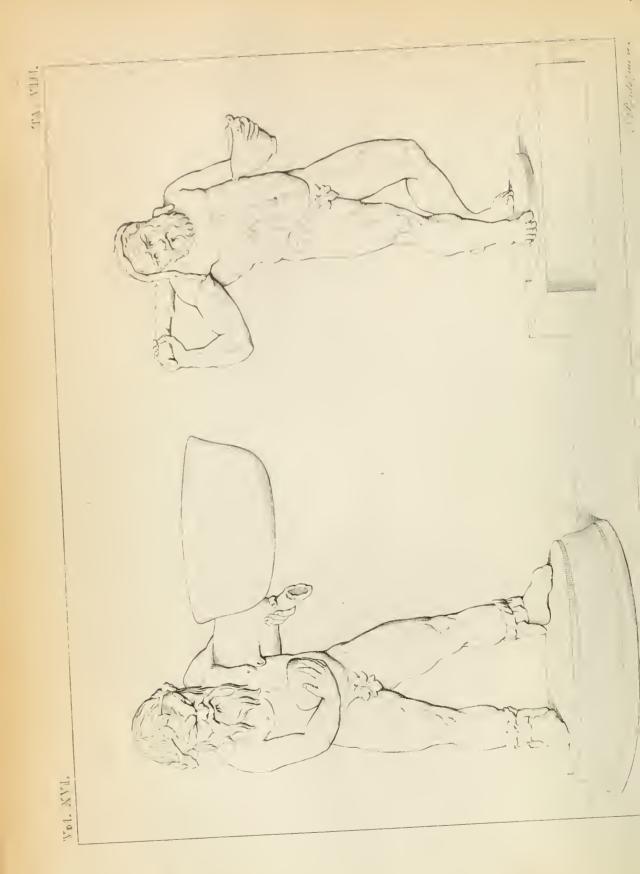

Sileno con lucerna. Ed Ercole briaco. - Figurine di bronzo grandi come l'originale, rinvenute in Pompei.

Ecco un'altra varietà di lucerniere per quanto semplice e nuovo, altrettanto gajo ed elegante, espresso in un Sileno tutto undo nella persona, se ne eccettui la metà delle gambe rivestite di comico socco. Tutto contento nel viso e quasi barcollando sostiene sotto del sinistro braccio un'otre (podcon) dalla quale ha versato il vino nel nappo stretto nella destra, che sembra di aver già vuotato, tanta è la compiacenza che ravvisasi nello insieme di tutta la figura, ispirata certamente dal sorbito liquore. I lineamenti del suo volto schiacciato, il naso simo, la prolissa barba, l'ederacea ghirlanda che gli cinge la chioma l'appalesano per l'educatore di Bacco.

L'idea di attaccare all'otre la coppa da sostenere il lume è affatto nuova, e la sua conformazione impegna a divinare se sostenesse una lucerna, oppure se in essa debbasi ravvisare la lucerna o altro recipiente da contener l'olio col corrispondente luminello, ovvero un cero od altra composizione a noi ignota da poter rimpiazzare un lume ad olio o a cera.

Abbiamo in questa Tavola VIII. associato alla

figura del lucerniere una figura uguale esprimente Ercole ebrio, dello stesso carattere, dello stesso stile, della stessa dimensione, e ritrovata insieme col Sileno nella stessa escavazione, di modo che sembra probabilmente che servisse ancora esso come compagno dell'altro a far parte decorativa di qualche stanza, seppure non fosse stato adoperato anche per apposito sostegno di un lume. Che che sia della sua destinazione, qui Ercole si presenta anche sopraffatto dal vino, pure nudo nella persona con iscinta cuffia in testa in atto di barcollar come se danzasse, poggiando la clava rivolta sull'omero destro, e stringendo il nappo nella sinistra, dal quale avendo interamente tracannato il vino, di già il suo volto si mostra tendente a quella stupida e deridente fatuità che suolsi appalesare negli ebbri. E qui sembra che l'antico artefice abbia voluto rappresentarei la forza doma dal vino, il quale esercita la sua potenza non solo in un corpo attempato come il Sileno, ma sivvero in un corpo giovane e nerboruto come quello di Ercole, vedendosi sparso nelle muscolose sue membra quell'abbandono di forze che la potenza del Bacchico umore esercita ne'più forti che si lascian dominare dalla intemperanza.

Giovambattista Finati.



Mano votiva di bronzo rinvenuta in Ercolano.

Avvi una classe di monumenti pe' quali gli eruditi scrittori sono talvolta costretti a dare nelle stranezze, trovandosi nella necessità di render conto del capriccio degli artefici, o di cose che hanno spesso ragioni tutte particolari ed arbitrarie. A questa classe appartiene certamente la mano votiva che abbiamo sottocchio, simile ad altre sette che se ne conoscono (1), e che meritarono le denominazioni di mani di bronzo dalla materia in cui son fatte, mani Pantee da diversi simboli attribuiti ad altrettante deità, e mani votive dal fine per cui si lavoravano: il che fece esclamare al P. Montfaucon (2) » il y a apparence, que ceux qui ont offert cette » main si chargée diénigmes, n'ont pas cru, qu'on » osât les expliquer dans des siècles aussi recu-» lés que le notre ».

Simile a tutte le altre presenta questo bronzo una destra mano con piccola parte di braccio che le serve di base, e come le altre ha piegate o chiuse le dita annulare ed auricolare, e le rima-

<sup>(1)</sup> La più importante è questa rinvenuta in Ercolano, e pubblicata con dotte osservázioni nella prefazione del V. volume delle antichità Ercolanesi.

<sup>(2)</sup> Ant. Geogr. t. 11. p. I. 1. ch. 20. §. 20.

nenti erette: l'indice ed il medio sostengono trasversalmente un fulmine, su cui posava probabilmente un'aquila, della quale si veggono i soli artigli, essendo il resto del regale uccello all'intutto perduto: sulla estremità del pollice vedesi forse un uovo; e queste tre dita formano col leggier concavo della palma della mano una specie di sedile con spalliera, in cui grandeggia assiso un barbato veglio, coperto il capo di pileo ricurvo al davanti, vestito di tunica succinta e di lunghe brache, poggiando i piedi sulla testa di un ariete, e stringendo nelle mani alguanto elevate due simboli che ben poco si distinguono. Sotto il basamento di questa specie di dossello è molto interessante la volta rilevata al davanti, nella quale è sculta a bassorilievo una donna giacente che stringe al seno un bambino poppante. Sono osservabili infine sull'arco di questa volta la mensa su cui sono imbanditi due utensili circolari, con una frutta di figura conica nel mezzo, ed a sinistra della volta stessa un'idria a due manichi, dalla quale vien fuori la testa di un rettile. I diversi rami dell'arboscello che sorge a sinistra della base, ossia della porzione del braccio, una face accesa, una testuggine ed altri svariati simboli riempiono il dorso di questo monumento votivo, il cui soggetto a noi sembra la madre che teneramente abbraccia il figlio che forse era pericolante; e ci mantiene in questo divisamento il confronto con altri monumenti, ed in particolare pompejani, ne'quali verso il basso spesso spesso al coperto di una volta trovasi il soggetto pel quale veniva offerto il voto, e specialmente per un figlio ottenuto, o preservato dalla morte (1).

Giovambattista Finati.

<sup>(1)</sup> Vedi il Pignorio, il Tommasini, la Cheusse, il P. Buonanni, il Gori, il Causeo, il Caylus, il P. Montfaucon, e i nostri Accademici Ercolanesi al luogo citato, ove possono esaminarsi le diverse opinioni su tutti i riportati simboli.



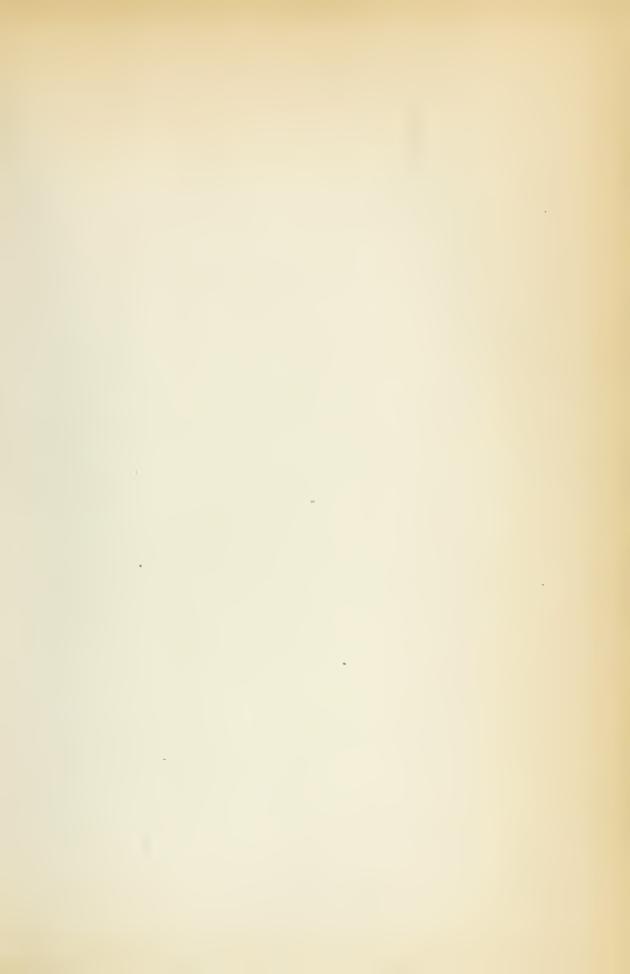



Hobert dis

. 1 derer

Colonna Let

## PIETRE INCISE.

Sono riunite in questa Tavola alcune pietre incise di non poca importanza: noi le abbiamo diligenmente studiate sugli originali, giacchè i monumenti di simil genere non sono mai abbastanza esattamente riprodotti. La qual dichiarazione è necessario premettere alle poche osservazioni, che seguono.

1.º Nella prima corniola è incisa la figura di Apollo, che si attiene a lungo scettro, e stringe colla sinistra i fulmini. È noto che un importante monumento fu pubblicato dallo Spon, ove pure scorgesi il dio del giorno tener colla manca un fulmine, mentre poggia la destra alla lira (1). A causa di questo simbolo, va appropriato ad Apollo nella sua solare intelligenza il titolo di καταιβάτης (che discende), sotto il qual nome era venerato presso alcuni popoli della Grecia (2). Della convenienza del fulmine ad Apollo parlarono pure il Cupero (3), ed il Burmanno (4).

<sup>(1)</sup> Miscell. erud. ant. sect. III, p. 87.

<sup>(2)</sup> Schol. Eurip. Phoeniss. 1416; Zenob. 4, 29; Sophocl. Tyr. 470: Vedi Muller die Dorier 1, p. 295 seg.; Gerhard Griechische Mythologie § 299, 3; e 309, 2.

<sup>(3)</sup> Harpocrates pag. 98 et 102.

<sup>(4)</sup> Z. K. Cap. XV.

È importante veder circondato il dio solare da'dodici segni del zodiaco, i quali sono esattamente disposti, secondo i due notissimi versi

> Sunt aries, taurus, cancer, loo, virgo, Libraque, scorpius, arcitenens, caper, amphora, pisces.

È poi conosciuta la rarità de'monumenti, che ci presentano i segni dell'eclitica; su' quali oltra le cose dette dal Letronne (1), e dal ch. Greppo (2), vedi pure quel che fu da noi osservato in rapporto di un bellissimo vaso dipinto colla rappresentazione di Atlante (3). In confronto della nostra corniola è da richiamare una pasta antica del museo di Stosch, ove si vede la lupa che allatta Romolo e Remo in mezzo a' dodici segni del zodiaco: ed è notevole la ingegnosa idea del Winckelmann, che riconobbe nel gruppo del solare animale co'due gemelli un'allusione al sole medesimo (4).

Vedendosi, nella pietra del Real Museo, la testa di Apollo, che occupa in parte il corpo dell'ariete, può cre-

<sup>(1)</sup> Observations sur l'objet des représ. zodiacales etc. Paris 1824 in 8, cf. journ. des Savants, 1841 p. 69 segg.

<sup>(2)</sup> Sur les globes dans les mon. anc., nella revue numism. dell'anno 1840 p. 202 segg.

<sup>(3)</sup> Bullet, arch. nap. an. IV p. 105 segg. della prima serie-

<sup>(4)</sup> Descript, des pierr, gr. du cab. de Stosch, sec. cl. sect. 14.n.1231 ef. de l'allegorie ch. 5, tom. 1 pag. 225, s. dell'ediz, francese.

dersi che abbiavoluto l'artista figurare il Sole in quel segno, e per ciò indicare il principio della primavera.

- 2.º Non meno interessante è la seconda incisione in corniola, la quale ci presenta Cassandra rapita da Ajace presso l'idolo della Pallade Iliade, a cui vanamente era ricorsa. Frequentissimi sono i monumenti relativi a questo mitico fatto: e solo è notevole come l'incisore della nostra pietra non abbia dato ad Ajace alcuna delle guerriere armature, che almeno in parte invariabilmente ritrovansi nelle opere di greco lavoro.
- 3.º La magnifica sardonica incisa, ch'è nel mezzo, ci offre un giovine guerriero, a cui la Vittoria presenta la corona e la palma: sono a piedi del vincitore, come trofeo, le armi de'vinti. Non saprei facilmente determinare il personaggio, di cui si volle per avventura celebrare il trionfo. E mi contenterò di lasciarlo indeterminato, finchè un più attento studio del monumento non mi conduca a qualche probabile conghiettura.
- 4.º 5.º Se la fisonomia di questo giovine guerriero non richiama facilmente noti lineamenti, esprimono però due ritratti le due pietre intagliate, che costeggiano la grande sardonica. A guardar gli originali monumenti, ravviserai nella sardonica, ch'è a sinistra, l'imperatore Galba; e nella

corniola gemmania, ch'è a destra, quel M. Aurelio Antonino, che meritò il titolo di filosofo, e che fu celebrato per le sue virtù.

6.º Il giojello figurato in ambe le sue facce era forse destinato a tenersi sospeso al collo, mercè quel filo d'oro, da cui pende la corniola cordiforme, adorna della incisione di ben quattro ritratti. Ne' due primi a sinistra abbiam sulla pietra riconoscinta la copia di Lucio Vero imperatore, e della sua consorte Lucilla. Non è del papari agevole determinar la coppia, ch'è dall'opposta faccia intagliata: e ci proponiamo di farne più accuratamente l'esame ottenendo che la pietra si rimuova alquanto dal posto ove attualmente è collocata, ed ove non si presta ad una più diligente ispezione.

Giulio Minervini.





## DI UNA PATERA FITTILE DIPINTA.

Due importanti rappresentanze ci offre questo interassante vaso, sul quale abbiamo letta una particolare memoria alla Regale Accademia Ercolanese.

Nella prima vedi Persco munito dell' asta, e dell' harpe, colla quale ha testè reciso la testa della Gorgone. L'eroe siede presso una fonte, da cui sgorga l'acqua, e nella quale egli mira il gorgoneo tenuto da una femminile figura. I restauri nella parte superiore di questa ci vietano di verificare se sia da riconoscere in essa la dea Pallade protettrice del giovine eroe, o piuttosto Andromeda, la quale vedesi aggruppata con Perseo e guardando nell'onde la gorgonica testa, in molti pompejani dipinti. Sembra peraltro che i residui dell'asta accennino alla dea.

In questa ipotesi, va confrontata la patera del real museo con un altro vaso edito dal chiarissimo sig. cav. Gargallo-Grimaldi, il quale vi riconosce un'allusione alla immagine della Gorgone mostrata da Minerva a Parseo in un sito, che venne per tal motivo denominato Δεικτήριον (1).

<sup>(1)</sup> Analisi dell' Ist. 1850.

Non so per conto mio accettare una tale spiegazione; giacchè la tradizione riportandosi ad una semplice immagine, non poteva supporre che fosse mestieri osservarla nelle acque, mentre la vista n'era senza dubbio innocente. E pereiò nell' uno e nell'altro monumento ravviserò Perseo in riposo dopo la sua vittoria, che mira nelle onde l'avversaria tremenda, della quale ha trionfato coll'ajuto di Pallade.

La benda sospesa nel vaso edito dal cav. Gargallo, e la Vittoria che si avvicina nel vaso del real museo, accennano evidentemente al seguito trionfo. E che sia la vera testa e non già una semplice immagine nella patera che illustriamo, si desume benanche dalla figura del barbato Sileno, che col braccio disteso, co' piè sollevati, e colle gambe ristrette, apparisce petrificato dalla vista della gorgonica testa, sulla quale imprudentemente ha fissato gli sguardi.

Questa particolarità richiama all' avversione di Perseo pel culto dionisiaco, ed alle sue vittoriose contese collo stesso Bacco, delle quali ampiamente favellarono gli antichi mitografi. Ed in tale ipotesi, giudicar potremmo che la fonte sia la famosa fonte dell' Argolide, Lerna, presso la quale s'immaginarono questi altri mitici avvenimenti.

La seconda faccia del vaso ci presenta il giovine Penteo, che per aver contrastato in Tebe il culto di Bacco, fu spento dalle irate Menadi. Esse sono già sopra all'eroe dispregiatore della dionisiaca religione, e ne affrettano la morte, presso al nascondiglio ove si era celato, ed ove lo rinvennero ajutate ancora dallo splendor delle faci. Noi riconosciamo Agave nell'ultima figura a sinistra. Le tradizioni relative a quel mitico fatto portano che la madre di Penteo non ravvisò il figlio presa dal bacchico furore, e per tal guisa concorse alla sua distruzione. Era dunque richiesto in un' opera d' arte che nella figura di Agave si mostrasse la forza dell' estro dionisiaco assai più che nelle rimanenti figure. Or questo maggiore entusiasmo chiaramente apparisce nel personaggio, che noi crediamo Agave. Vedi il corpo sollevato sulle punte de' piedi quasi in tumultuosa danza, la veste in disordine, e la spada pur or tratta dal fodero alla presenza della vittima, per indicar l'uso che immediatamente ne farebbe.

La riunione delle due rappresentanze ha richiamata la nostra attenzione nella citata memoria accademica. Noi abbiamo agevolmente rilevato il rapporto fra Perseo e Penteo, due eroi che tanto sdegno nutrirono contro Dioniso, e che cercarono d'impedirne il culto nell'Argolide ed in Tebe. Quindi non potrà non riconoscersi una chiara allusione alle tradizioni relative all'antagonismo dionisiaco esercitato da essi con diversa fortuna.

In fatti Penteo ne riportò la morte, e quindi il suo funebre nome Havassi; Perseo all'incontro si ebbe la vittoria e distrusse i nemici, e perciò a lui conviene il nome di Hapassi; funebre del pari in rapporto de' vinti.

Dalle quali cose risulta evidentemente il senso mistico e funebre delle due rappresentanze del vaso, del quale finora tentammo brevemente la illustrazione.

Giulia Minervini.



1177. XVI.



CLIPEO CIRCOLARE D'ARGENTO CON BASSORILIEVO ISTORIATO, del dimetro di once sei e mezza.

Duesto leggiadro lavoro di squisito cesello rinvenivasi nelle escavazioni della vetusta Pompei correndo l'anno 1758, e non appena tornava alla luce, la critica degli archeologi, facendone tesoro, con isvariate indagini adoperavasi interpratare l'argomento del bassorilievo che nel pregiato monumento ravvisasi. Concordi quei dotti nel giudicarlo un Clipeo (su i quali sappiamo che talora gli antichi ritraevano e immagini e azioni d'illustri contemporanei) non convennero pertanto del concetto della sua rappresentanza. Alterando o tacendo varie delle sue particolarità, taluno vi scorgeva Venere che per la morte del trafitteo Adone vien meno: altri la tradita regina di Cartagine che abbandonata dal fuggitivo amante si necide. Gli accademici Ercolanesi però dipartendosi da queste svariate opinioni, nel volume quinto della loro famigerata opera, punto vacillando sulla propria interpetrazione, che noi seguiremo perchè ci pare la più vera, videro in questo Clipeo (ove tutto concorre a renderlo prezioso, la materia, il lavo-

ro, l'argomento) videro l'ultima e forse l'unica generosa azione di quella illustre e sciagurata Cleonatra che fra le mollezze e l'avvenenza seppe a sua voglia lunga pezza tiranneggiare e i dominatori e i destini del mondo. Riconobbero gli Ercolanesi in quelle donne che circondano la moribonda le sue fide ancelle. Irade l'una, e più giovane, che spirò anch' essa ai piedi della regina, Carmio l'altra, e più grave nella età, che fu l'ultima a morire dopo avere súl letto composta Cleopatra con l'abbigliamento regale. Quel paniero rovesciato al suolo, colmo di fichi, aggiunsero ben confermare e largamente la opinione loro, perocchè nella fatale stanza della voluttuosa donna furtivavamente, breve tempo innanzi alla sua morte, venne introdotto un cesto pieno di tali frutta, fra le quali da taluni degli scrittori dicesi che fosse ascoso l'aspide omicida. Però nel nostro bassorilievo non si scorge indizio del venifico rettile, ma ciò viemaggiormente rafferma nella loro sentenza gli Ercolanesi accademici, i quali in questo fatto, diciam così negativo, scorgono anzi un novello argomento in pro della proposta congettura. E perciò additando quei scrittori che trattarono de' diversi modi coi quali Cleopatra dar si potette la morte, accennano come da questi si rilevi appunto che nel luogo ove la illustre donna moriva mai non rinvennesi quell'aspide, il quale

vollesi poscia essere stato di tanta fine l'istrumento. Ed a rafforzare la congettura degli Ercolanesi non è da trascurarsi l'osservare che quivi il volto della morente se non può dirsi una riproduzione esattissima delle forme che in vari monumenti ci rimangono di Cleopatra, non è però da questi così interamente dissimile da non potersi riconoscere. E conviene altresì por mente a tal proposito che in opere di questa natura, come bene accennano i lodati accademici, ogni leggiera alterazione cagioni mutamenti essenziali. E molte di certo ne ebbe à partire questo prezioso lavoro, e per la delicatezza della materia, e per l'opera del tempo, e per le macerie sotto le quali fu rinvenuto.

Arricchirono quasi sempre gli antichi con allegoriche rappresentanze le loro opere d'arti, pure allora quando uno storico argomento trattarono. E così quivi anche rendeano più poetica e più leggiadra la composizione di questo elegante bassorilievo. Quel simulacro di Venere con le gementi colombe, e quell'alato amore che con tanta grazia atteggiato mesto si appoggia sulle ginocchia della spirante donna, simboleggiano al certo tutta una storia; il disprezzo d'Augusto, le sventure di Antonio. Novello bellissimo esempio, fra molti della civile antichità, che ci addita come le arti del

## VOL. XVI. TAV. XII.

disegno possono bene cessar d'esser mute, quando l'opera plastica della mano è ravvivata dal genio d'un peregrino ingegno creatore.

Felice Microline



1: direce

3 Someonfelder disc in

## Ornamenti muliebri.

Porgiamo in questa tavola taluni altri esempi, dopo i molti già pubblicati, di quelle squisite suppellettili che rendono il nostro Museo Reale unico di certo, per la preziosa raccolta ch'ivi si ammira di così fatti ornamenti.

Coperte dal più profondo oblio quelle gentili donne ch'ebbero a fregiarsi di queste suppellettili, pure ci tornano ora quasi a parlare di loro e della loro eleganza con questi dissepolti monili, e con queste cesellate fibule, le quali raggruppando sull'omero il manto, meglio che gli odierni aggiustamenti non fanno, rendeano quelle donne e più maestose e più leggiadre ad un tempo. Per impreveduto gioco della fortuna, che delle umane cose si ride, or questi ornamenti dell'avvenenza, che tanti secoli addietro forse sul seno di qualche bella chi sa da quali palpiti e da quali emozioni le mille volte furono agitati, or giacciono immobili e custoditi nell'austero silenzio d'un museo. Pure quella leggiera dea della vanità, quella volubile moda che spesso ridesta il passato, e spesso poi nel nulla in un baleno il presente precipita, tale austerità non isdegnando ha ricondotto

novellamente a nuova vita queste bellissime forme dell'antichità. Perocehè con pretta imitazione ora veggiamo riprodotti nelle nostre orificerie i due monili di questa Tavola; i quali per quanto sieno qui resi con quella fedeltà che si è potuta maggiore, pure facile è il giudicare come assai più belli questi siano ammirati sul vero. L'intreccio di quella catenella, operata in oro e in pietra dura, che sospende quella ionica colonnetta similmente operata, e lo squisito cesello che osservasi nelle mascherette, nel fogliame e nelle ghiande dell'altro monile, tutto ciò vince quanto può dirsi con la parola, o può esprimersi col più fedele disegno. Nè meno preziose sono le due fibule, le quali tutte d'oro eseguite quasi come le più belle debbonsi annoverare fra le tante che arricchiscono la impareggiabile raccolta del Museo Reale Borbonico. Non possiamo invero additare l'uso dell'altro ornamento che nella nostra tavola è posto fra mezzo alle citate fibule. Simili fra loro sono due questi ornamenti nella raccolta del Museo Reale. È da supporsi però che destinati fossero ad essere sospesi a due orecchini, i quali ben sappiamo dai molti esempi fino a noi giunti; e nelle pitture, e pei tanti pendenti rinvenuti segnatamente in Pompei, che erano dagli antichi pon le più svariate forme in mille guise lavorati.

Tutti questi muliebri ornamenti han pregio singolarissimo per la materiale loro esecuzione, giacchè le loro parti non sono fuse nelle forme e quindi ritoccate co' ferri, come al presente si eseguono fino i più ricchi gioielli, ma bensì cesellate, diremo così, alla prima sull'oro. Debbonsi adunque risguardare così fatti ornamenti quali famigerate opere d'arte appunto come, in tante altre raccolte e nel nostro istesso Museo, ammiransi i lodati lavori di quel celebrato Cellini, che nella pratica del cesello non poco ebbe a giovarsi degli esempi bellissimi delle arti antiche.

Felice Miccolini.







PIANTA DELLA STRADA DE SEPOLCEI IN POMPEI.

Sı è più volte parlato nel corso di questa opera del nobile sepolereto posto fuori la porta principale della nostra Pompei, e dell'ampia strada (1) costeggiante i più grandiosi sepoleri, che le diedero il nome fin dall'anno 1812 in cui ne fu completata la scoperta. De'più cospicui di tali sepolcri, che le ceneri serbavano degli illustri Pompejani, facemmo già disegnare ed incidere diverse Tavole, e che pubblicammo con apposite spiegazioni, come fra le altre la nobile tomba del duumviro A. Umbricio Seauro (2) benemerentissimo del municipio pompejano, dell' Augustale Munazio e di Novoleja Tiche (3). A compiere ora la pubblicazione di questa importantissima località con tutte le adjacenze sue, pria conosciuta col nome di Pago augusto felice, ed ora di Strada de'sepoleri, abbiam fatto levare analoga pianta che qui pubblichiamo per questa Tavola XIV; e per la spiegazione della

<sup>(1)</sup> Vedi la Tav. XXV del primo volume, la quale rappresenta la veduta di questa strada. È opinione di molti che la medesima l'osse un tronco della strada Domiziana, e che questo tronco traversando Pompei per la porta principale qui situata, ed uscendo dall'altra porta detta nolana, imboccasse nella strada Popilia che menava sino a Reggio.

<sup>(2)</sup> Tav. XXVII a XXX. del XV volume.

<sup>(3)</sup> Tav. LI a LIII dello stesso vol. XV.

quale ci dichiariam riconosciuti al nostro collega cav. Genovese architetto direttore degli scavi pompejani, che cortesemente ci ha fornite le necessarie ed opportune dilucitazioni al nostro lavoro indispensabilissime.

È noto che presso gli antichi era costume molto ricevuto ed accetto il fabbricare i sepoleri su' laterali delle strade posti fuori delle città per richiamar continuamente alla memoria del passeggiero non solo la caducità della nostra vita, ma sivvero a risvegliare lo spirito alle grandi azioni ed al benessere del proprio paese (1); e senza ricercar pruove del nostro assunto in terre straniere, è sufficiente dare un'occhiata a' dintori del nostro Cratere, da Stabia a Formia, ove abbondantissimi esempi ne scorgi traversando Miseno, Baja, la via Campana, Pozzuoli, e la nostra Pompei che ne presenta il più spiccato e parlante confronto. Ed in fatti tu trovi in questa strada, alla eccezione di poche abitazioni, una serie di sepoleri dall'una parte e dall'altra ancora intatti ed appartenenti a'più illustri personaggi della opulenta. Pompei. Appena che ol-

<sup>(1)</sup> Avvi pur chi crede, che essendo ordinariamente tali tombe erotte nell'ingresso e non nell'interno della città, e quasi sempre fornite d'iscrizioni ricordanti il nome, le condizioni, le cariche esercitate. le cose lodevolmente operate, e gli onori conseguiti dal defunto, servissero tra l'altro ad istruire lo straniero dell'esistenza de'più illustri personaggi che abitavano l'interno della città.

trepassi la magnifica casa suburbana di Arrio Diomede incontri una stanza sepolerale con triclinio eretta dal liberto Callisto a Gueo Fibrio Saturnino, monumento importantissimo e raro, ove gli antichi si riunivano per celebrare la cena funebre, Silicernia, in onore degli amici defunti. Segue la nobile tomba di Nevoleia Tiche e di Munazio Fausto con la famiglia, e poco dopo quella di Nistacidia, e l'altra di C. Calvenzio Quieto, decorate tutte di bassirilievi, di accurati ornati e di distintissime iscrizioni. Qui è da osservarsi un ampio recinto senza tracce di esservi stati monumenti, riserbato forse dal municipio per edificarvi novelli sepoleri di illustri cittadini, favorendo tal supposizione il seguente sepolero di forma circolare destinato aqualche distinto personaggio, e che non presenta affatto alcuno indizio che ne potesse persuadere di essere stato usato. Segue immediatamente la famigerata tomba di A. Umbricio Scauro arricchita di bassirilievi di pugne gladiatorie, di cacce e di opportune iscrizioni. Ed è sorprendente che fra di altro ignoto sepolero, e'l famigerato emiciclo e tomba della Sacerdotessa Mammia sorgeva la villa suburbana detta di Cicerone, le di cui vestigia sono ora ricoperte. In continuazione s'incontrano il sepolero di Marco Porcio, l'emiciclo del Tribuno Aulo Veio, e la Cappella funebre di Restituto, detta oggi garitta per la sentinella alla porta a tre archi, che qui divide la strada

de'sepoleri dall'interno della città. A sinistra ritornando s'incontrano diversi altri sepoleri: un sepolero onorario incognito, quello di Tito Terenzio Felice, alcuni basamenti di tombe forse in ricostruzione dopo lo spaventevole tremuoto del 63 sotto Nerone, la tomba detta delle ghirlande, ed un emiciclo con nicchia sepolcrale. Sono osservabili, a dirimpetto della villa di Cicerone, alcune botteghe della casa detta volgarmente di Medusa, o delle colonne a musaico, col suo protiro ed altre località distrutte, che dovevano nella metà della strada interrompere il carattere malinco. nico dello squallido sepolereto, insieme con l'osteria di campagna che segue con le attigue pubbliche scuderie. Qui scorgesi un piccolo ricinto creduto già l'ustrinum, una tomba sotterranea, ed un basamento forse per ergervi altra tomba, come allo stesso oggetto sembra esser destinato il piccolo recinto che che l'è dappresso. E qui rimarchevoli sono i due cenotafi de'due Libella e di Labeone con le due nicchiette sepolcreli, l'ultima delle quali doveva contenere le ceneri del giovinetto Salerio, e poco più in dentro altra tomba diruta ad una Servilia dedicata. Chiude questa seconda ala del sepolcreto la tomba di Arrio Diomede e della sua famiglia, situata dirimpetto alla sua magnifica dimora che abbiamo dapprima accennata, e che ora con la seguente Tavola passeremo a descrivere.

Giovambattista Finati.





Pianta della casasuburbana di Arrio Diomede in Pompei scoperta nell'anno 1763.

Non appena dato uno sguardo alla presente Tav. XV si riconosce la pianta di una fra le più cospicue case pompejane, divisa in due parti situate a diverso livello. La parte superiore, che propriamente serviva di abitazione, ha il suo ingresso sul cominciar della strada de'sepoleri, dalla quale per mezzo di sette scalini si giunge alla soglia ed al protiro dell'abitazione, donde si passa immediatamente nel peristilio, come avverte Vitruvio, e non già all'atrio come nelle case di città. Questo peristilio è circondato da 14 colonne doriche. Nelle mura laterali si veggono chiaramente i buchi, ove s'immettevano le travi del tetto che cuopriva il portico. In mezzo all' area evvi un condotto che menava le aeque nella sottoposta eisterna, dalla quale al bisogno si attingevano per mezzo delle due bocche di pozzo, o puteali che voglian dirsi, situate fra le colonne del portico: a dritta della porta di entrata esiste una scala per discendere alla parte inferiore di questa grandiosa casa, e ad un corridojo che conduce ad un giardino: sull'indicato portico dalla parte orientale sta l'entrata a diverse camere che formavano nel loro insieme il bagno della famiglia di Arrio, nel quale non mancano le parti che nelle pubbliche terme pompejane abbiamo già osservate : anzi è da ritenersi che i tanti suoi particolari non pochi lumi somministrarono alla divinazione della terma pubblica scoperta nel 1812. Infatti qui trovi la vasca pel frigidario, lo spogliatojo (apodyterium), il tepidario in cui si passava all'useire dalle stufe site nella sala bislunga terminante in emiciclo; il che truova il suo appoggio nel bagno di stucco già rivestito di marmo, e nell'ipocausto che sostiene il pavimento sospeso su di alquanti mattoni, onde circolasse il cocente vapore che spargevasi egualmente per le solite cavità tra le mura e gl'intonachi, e riscaldava la intera camera. A fianco di questo sudatorio trovasi una stanza destinata a passaggio di comunicazione col resto della casa, come l'indicano le tracce di alcuni scalini che comunicano con la parte superiore dell'abitazione: la seguente località formava probabilmente il serbatojo delle acque che alimentavano i bagni; come il piccolo cortile triangolare circondato da un portico sostenuto da sei colonne ottagone serviva per comodo di coloro che si bagnavano, osservandosi pure alla estremità un piccolo forno destinato forse alla preparazione di calde vivande o ad altri ristori, ed un gabinetto per quivi trattenersi e far uso delle preparate refezioni.

Ritornando al peristilio s'incontra alla estremità del portico a sinistra un andito che mena al giardino posto allo stesso livello dell'area del peristilio, dal quale si discende per alquanti larghi sealini ad una deliziosa terrazza, che dà ingresso a diverse stanze che formano forse la parte interna dell'abitazione della famiglia. Fra queste stanze primeggia quella che termina in emiciclo, incontro alla quale sta un'alcova che potè servire di toeletta, a giudicare dalle diverse caraffine e da'diversi vasetti appartenenti al mondo muliebre. L'ultimo gabinetto era forse la dimora di un servo addetto a vegliar la scala che conduce alla parte inferiore della casa, e dava l'uscita alla porta postica (1) che mena alla strada. Continuando il giro del peristilio s'incontra altra scalinata che guida al piano superiore, forse per abitazione delle aucelle della numerosa famiglia di Diomede. Di fianco al cennato gabinetto evvi il tablino che immette nella contigua gran sala, o galleria che voglia dirsi. A sinistra sono altre due stanze, la prima comunica col tablino, e la seconda sembra un gabinetto da studio: due altri gabinetti sono alla estremità della sala, inservienti ad altri comodi

<sup>(1)</sup> Vedi in fine di questo articolo.

della casa. Al davanti di questa stessa galleria fiancheggiata da due terrazzi sta altra sala forse a mangiare: e qui un gran vano è praticato per offrire allo sguardo de'commensali a traverso del giardino, come in un panorama, la deliziosa prospettiva dello ameno golfo di Napoli. Da ultimo l'andito che sul peristilio fa seguito al tablino doveva essere un corridojo guernito di sedili, ove si aspettavano le udienze che Arrio dava a' suoi amministrati (1). Le rimanenti camerette appartenevano probabilmente a familiari, e segnatamente quella con alcova potè servire di dimora ad un servente di più elevato grado.

Abbiamo osservato che la parte superiore di questa magnifica casa comunicava coll'inferiore per mezzo di una scalinata conducente ad un portico che circondava il giardino: sotto di questo portico avvi un passaggio in cui è praticata una scala che scende in un corridojo a volta, o criptoportico, che serviva di cantina, cella vinaria (2) il-

<sup>(1)</sup> Si raccoglie dalle iscrizioni pompejane che Arrio Diomede esercitava la carica municipale di Magister pagi (presso a poco il Sindaco di oggi), e come tale doveva udiro i suoi amministrati in ogni volta che la bisogna il richiedeva; quindi non a caso si è detto che la indicata località poteva esser destinata al trattenimento di coloro che aspettavano le sue udienze.

<sup>(2)</sup> La quantità delle anfore ritrovate in questo sotterraneo giustificano la denominazione che fin dal suo scavamento riportò di cantina, tanto più che alcune di tali anfore contenevano ancora il vino, che disseccato in esse si rinvenne.

luminata da spiragli e da fessure. Qui la numerosa ed infelice famiglia di Diomede credette rifuggire dall'eruzione, reputandosi sicura sotto di queste volte impenetrabili, ove infelicemente restò soffocata dagli ardenti vapori introdottivisi per quei spiragli e dalla cenere rovente commista ad acqua bollente. I deplorabili avanzi di quegli infelici dopo 17 secoli si son rinvenuti con tracce ancora delle loro vestimenta, e con i pochi giojelli che seco loro volevan salvare: sulle ceneri l'impronta fu ritrovata del seno di una diquelle sventurate donne, la quale impronta nel real Museo Borbonico si conservainsieme con tutti gli altri oggetti che in questo sito furono ritrovati. Oltre a ciò non è da omettersi che innanzi all' uscio della parte postica di questa casa fu ritrovato uno scheletro avendo dappresso una chiave poco più grande delle ordinarie, il che fece supporre sulle prime che lo scheletro fosse del portinajo. Spogliatasi in seguito quella chiave delle materie vulcaniche, vi si osservò un lavoro accuratissimo e pieno d'intelligenza da far giudicare appartener piuttosto al padrone che al portinajo, e lo scheletro essere dello stesso Diomede, il quale dopo di aver riputata salva la intera sua famiglia in quella cantina, arditamente uscì per la porticina postica, che l'era più prossima, ad osservare lo stato delle cose, e come

capo del municipio prendere qualche estremo provvedimento; ma l'infelice restò vittima dell'imprudente suo zelo, senza aver potuto neppur riflettere che la sua casa essendo la più prossima al Vulcano doveva la prima essere inghiottita dalla erescente straordinaria eruzione.

Giovambatista Finati







· Muller 111

Paffaelle Cause

Mosè prostrato al rovo. Cartone di Raffaele Sanzio alto pal. 5.45 largo pal. 5.40 proveniente dalla Casa Farnese.

Resistenti alle ingiurie degli anni e delle umane vicende oggi ammiriamo ancora nella loro splendidezza quasi tutte le opere condotte a buon freseo dai grandi nostri maestri dell'arte. Non così dei faticosi lavori che prepararono tali opere. Meno durevoli sotto l'ala del tempo, pochi e sparsi ne rispettò la fortuna, ed è questa forse la prima fra le cagioni che fanno più preziose delle stupende opere menate a buon fine, gli studî di quelle opere stesse. I quali porgendoci, direm così, l'intima sintesi mercè la quale a mano a mano si svolsero al loro termine tanti stupendi lavori, pur ei rivelano ad un tempo l'intimo travaglio delle privilegiate menti ehe li creavano, nello sprigionare dalla fantasia, sotto visibili forme, i segreti concetti dell' ingegno.

Fra i poehi e sparsi avanzi di questi studî è rara gemma quel cartone dell'Urbinate che eftigia Mosè, e che in questo Museo nostro è serbato, quivi pervenuto per retaggio di Casa Farnese, ed ora da noi riprodotto in questa nostra tav. XVI. L'abbondanza del sapere profuso in tal cartone, il dipinto e la stanza a cui fu consacrato, la pagina che segna nei progressi dell'arte e dell'ingrandir dello stile dell'illustre autore, il divino nome di Raffaello Sanzio, tutto concorre a renderlo prezioso.

In uno dei quattro compartimenti della volta, nella seconda sala dipinta in Vaticano dall' Urbinate, è ritratta questa stupenda figura studiata dal sovrano artefice nel nostro cartone, innanzi di condurla a buon fresco. Nel Pentateuco là dove

> la voce del verace autore Che dice a Moisè di se parlando Io ti farò vedere ogni valore

addita dal rovo ardente l'apparire dell'Eterno al legislatore degli Ebrei, quivi ispiratosi, Raffaello, concepì pel suo dipinto quel supremo momento. Nè meglio, nè più fedelmente, la biblica parola poteasi per mano dell' uomo tradurre con l'arte, segnatamente nel ritrarre Mosè giovane in quel punto, e modesto mandriano della greggia di Jetro.

Non appressarti, denuda i piedi, è terra santa la terra che calpesti. Così annunziavasi la presenza di Dio a Mosè che sbigottito e prostrato nascose la faccia, ci dicono le sacre carte, tremando di volgere lo sguardo verso l'Eterno.

Ingrata la configurazione nella quale ebbe a racchiudere l'insieme di quest'opera sua, pur seppe in essa, l'Urbinate, sviluppare un partito stupendo, sposando alle esigenze delle linee, le esigenze dell'argomento. Ed in vero, osservando la sola figura del nostro cartone, abbenchè isolata dall'insieme del rimanente dipinto, non avvi intelligenza, per povera che sia, che non sappia riconoscere a prima giunta il condottiero d'Isdraello, e quel supremo istante in quei securi tratti di esercitata matita. E mentre tali grandiosi e liberi tratti tanto parlano alla fantasia di quale si voglia volgare osservatore, pur vincendo le pastoie della configurazione del quadro, segnatamente in questo Mosè, ci tramandava Raffaello, mercè tali parchi tratti, un concetto di composizione, come or diciamo, uno studio del vivo e del piegare dei panni, un fare maschio, largo, e di tanta peregrina bellezza, che sgomentando oggi di certo, con questo suo prezioso esemplare i maestri, avrebbe

potuto in quei giorni forse Michelangelo eguagliarlo, superarlo giammai.

Chiusa in piccolo spazio figura grandissima, l'accordo delle carni a quello delle vesti quivi si sposa, nè sacrifica all'insieme le parti, sotto ognuna delle quali le risentite apparenze del moto interiore come in persona viva commovonsi. E meno quasi nello stile istesso che nella invenzione riposa il bello ideale o plastico di questo effigiato Mosè. Non è facile ridire con le parole mercè quanta sobrietà di linee e sicuri contorni impiantò con perita mano; Raffaello, questa figura bellissima, ove il movimento de'muscoli, il tondeggiar delle parti profondo analizzatore lo additano nello studio della natura, ed ove il partito delle ombre, i riflessi della luce, il modo felice con cui sul fondo la figura campeggia, insigne maestro degli effetti pittorici lo svelano. Poca e rozza carboniglia sopra ruvido cartone t'inganna; credi uscita da ricca tavolozza quest'opera, tutta la seduzione del colore ti affascina, e dei colori manca il seducente artifizio. Ma pure come vinta la materia è dal lavoro, il lavoro stesso vinto è quivi dall'ideale. Non è l'umile pastore in quest'opera ritratto (abbenchè vivo ti paia, e ad esso tu non

chiegga che il parlare di un vivo ) ma bene in quelle modeste sembianze è l'eletto del Signore significato con sublime concetto. Sotto rozze spoglie la vigoria di quelle membra non ruvida, nobilissima si appalesa: e tanta dignitosa virilità in questo mandriano ravvisi, perocchè volgere devesi, per comando di Dio, al riscatto di un popolo, simboleggiando quella forza generosa che al condottiero d'Isdraello piacque a Dio prodigare. Però, esprimere nel volto i concitati affetti del fatidico giovane era ardua meta raggiungere. Lo specchio dell'anima quasi mancava al pittore d'Urbino per tradurre di quell'anima il sublime terrore. E pur tuttavolta nascosti gli occhi, ed occultata buona parte dei tratti della faccia con le congiunte mani, pur seppe così meglio rivelare nel suo Mosè, Raffaello, la moltitudine delle concitate passioni, che se studiato si fosse delinearle nell'aperto del volto e negli attoniti sguardi: nè scansò pertanto questo momento, ma bene nelle sacre carte accortamente tale istante prescelse. Lasciò il pittore, figurasse la fantasia quello ch'ei co' suoi tratti uascondea, nè altra reticenza fu mai più di questa, nell'arte, e loquace e stupenda. Studioso dell'antico non è però stereotipato il suo sare qui, nè altrove mai,

su i vetusti esemplari. Qui non t'imbatti nelle ricalcate stampe dei Tesei e dei Giasoni. Qui giovane d'anni, gagliardo di fibra, e nella sagoma della testa, che un alto intelletto rivela, il carattere scorgi di quell'istesso ispirato biblico uomo, che fatto maturo negli anni e forte dell'abbattuto oppressore, par voglia levarsi dal seggio dove posa minaccioso, su quella pietra che fu coperchio inesorabile allo stanco corpo del magnanimo Giulio Secondo. Un tipo comune, se ben consideri, il dipinto Mosè del Vaticano a quello marmorco del San Pietro in Vincoli congiunge, perciocchè ad una medesima fonte traevano sovente i lor concetti Michelangelo o Raffaello, e per diversa via arricchivano poscia il retaggio dell'arte, e la fama d'Italia.

Stupendo pe'suoi pregi, carissimo pel nome di Raffaello Sanzio, per la storia dell'arte prezioso, questo nostro cartone non fu però mai dalla sorte con benigno favore accompagnato. Tacquero di esso i critici delle arti, i biografi dell'Urbinate, le storie della pittura. Di volo menzionato dal Longhena nelle sue dotte annotazioni alla pregevole vita del Sanzio, con tanto amore dettata dal Chiarissimo signor Quatremère de Quinci, lo ad-

dita questi erroneamente come uno studio fatto non per le camere ma per le Logge vaticane. Venuto in casa Farnese non ebbe fama nè splendida stanza, nè mai con diligenza riprodotto ora è nel nostro Museo appena noto, e pur bellissima gemma fra i mille tesori che la circondano. Siamo lieti pertanto essere i primi forse a riprodurre tal gemma con quella fedeltà che si può maggiore nell' ardua impresa di ricopiare un monumento, di tal natura, uscito dalla divina matita di Raffaello Sanzio.

Felice Miccolini.







#### DIPINTO POMPEJANO

Nella privatà dimora, ove furono ritrovati l'Appollo citaredo di bronzo ed altri interessanti lavori dello stesso metallo che ora son collocati nel Museo Napolitano, raccolta delle statue di bronzo, comparve questo importante dipinto, che fu benanche trasportato in Napoli nello stesso Museo.

Noi ne diciamo qui brevemente, dichiarando tutte le figure in esso effigiate; o rimandiamo per una più ampia illustrazione a quanto fu scritto da noi in altra pubblicazione (1).

È agevole riconoscere la significazione della pittura, nella quale dee senza meno ravvisarsi Oreste e Pilade in Tauride. Veggonsi i due giovani colle mani legate dietro il dorso, e già coronati pel sagrifizio, come in altri monumenti dello stesso soggetto. Nell'uomo barbato e sedente con barbarico vestimento ben si ravvisa Toante assistito da uno dei suoi seguaci, che ne sostiene l'asta e lo scudo. Il

<sup>(1)</sup> Bullett. arch. nap. an. 11. pag. 70 segg.

più elevato edifizio, a cui si ascende per alcuni bianchi scalini, è certamente il tempio della dea: ed all'ingresso mirasi la sacerdotessa Ifigenia la quale sostiene colla sinistra il taurico palladio, che ben si riconosce, quantunque la parte superiore sia mancante. È evidente che nel rosso panneggio, che scorgesi indietro, ravvisar si dee uno di quei peripetasmi de'quali era frequente l'uso negli antichi sacrarii, e coi quali ricoprir si soleano le immagini delle divinità. Vedesi poi l'ara, sulla quale l'acceso fuoco dà fumo, ed il vaso delle libazioni detto da Euride χέρνιψ essenziale per quel sagrifizio.

Da un esatto confronto della *Ifigenia in Tauri*de di Euripide veniamo a conoscere che l'artista si è strettamente attenuto alla narrazione del tragico, presciegliendo un particolare punto dell'azione.

Non ci si offre il momento della prima presentazione dei due amici ad Ifigenia; giacchè, se si trattasse di quel punto accennato pure da Euripide (1), non si dovrebbero veder già coronati pel sagrifizio. Noi crediamo che il pittore abbia scelto il momento, in cui la sacerdotessa ha consigliato che Pilade ed

Oreste fossero nuovamente legati (1); il che venne eseguito da uno de'ministri, quello appunto che li conduce nel pompejano quadro. Ella aveva prescritto a Toante di rimanere fuori del tempio all'ingresso (2). ed ivi attendere alla purificazione del sacro luogo con un'accesa fiaccola. Bellissimo è il confronto col nostro dipinto, in cui apparisce appunto il re di Tauride presso all'ara ove è acceso il fuoco, ed ove appajono vicino la fiaccola ed il vaso della purificazione. La sacerdotessa intanto pensa a portar via l'idolo di Diana ed a tentare la fuga.

L'uomo che guida i due giovani reca due aste, per dinotare che erano state loro tolte le armature.

Sembra perciò che nel quadro pompejano ci si presenti la preparazione alla catastrofe: le vittime fuori del tempio, perchè se ne allontanino viemaggiormente; la sacerdotessa pronta a portar via il Palladio ch'esser dovea la salute del suo fratello; e Toante mantenuto a bada, perchè gli possa sfuggir la sua preda.

Giulio Minervini

<sup>(1) . . .</sup> δεσμά τοῖς ξένοισι πρόσθες ν. 1204, 1205.

<sup>(2)</sup> V. 1460 segg.







VOL.NOV

### VASO FITTILE CUMANO

Innanzi di chiudere la illustrazione dei principali monumenti di questo classico Museo ci è debito ricordare, che a mezzo la stampa delle ultime pagine della presente opera, una nuova raccolta di preziosi trovamenti già fatti a Cuma dal Conte di Siracusa è venuta a rendere più splendido il Museo medesimo, per generoso dono di S. A. R. il Principe di Carignano.

Tornando quindi impossibile nelle poche carte che ne rimangono dar piena contezza di tante opere antiche, che per la rarità loro e la diversa materia in cui furono eseguite rendono oltremodo insigne questa novella collezione, ne abbiamo scelto il monumento più importante, perchè quì rappresenti in alcun modo un saggio degli scavi cumani, a prender contezza dei quali rimandiamo il lettore alle pubblicazioni speciali fatte dai chh. Cavedoni, Cirillo, Guidobaldi, Minervini, Pisano, Panofka, de Rossi, Raoul-Rochette, Wieseler, Quaranta ed altri, nonchè alla Notizia dei vasi dipinti rinvenuti a Cuma nel 1856, ed alla descrizione dei Monumenti antichi posseduti da S. A. R. il conte di Siracnsa.

Il vaso cumano che quì presentiamo operato con

la più diligente accuratezza, ammirevole pel disegno, per la eleganza dello stile, l'espressione, la movenza, e la pieghevolezza delle figure, e per importanti novità archeologiche, deve a buon dritto reputarsi uno de'preziosi avanzi della bella epoca dell'arte ceramica, e forse di artista cumano, cui non furono ignoti i capolavori dei maestri dell'Attica. Egli divise in due ordini la scena del suo dipinto, e lo cempose di tredici figure, sui Greci cioè a sette Amazzoni, nudi i primi ed armati soltanto di scudo, asta, e parazonio; vestite le altre con scitico costume, ed aventi tuniche di pelli screziate, lunghe maniche, tiara, calzoni, e scarpe, e vibrando aste o traendo archi armati di frecce, mentre due sole hanno il capo ricoperto di galea, e indossano doriche armature. La quale varietà di vestimenti già osservatà in altri simili dipinti ( SCHULZ, Amaz. Vase von Ruvo pag. 5-6), fa bel contrasto con la nudità degli eroi della Grecia, in gran parte eponimi o archegeti.

Simbolo del luogo ove interviene la pugna è un alberello di olivo, presso cui giace uno dei Greci eroi, Ioras (10PAE), ch'è vicino a morire, e preme con la destra mano sanguinolenta ferita. Il suo nome che può trarsi da topos, custode delle porte, ne ad-

dita i confini dell'Attica superati ed invasi dalle scitiche donne, le quali disperatamente combattono nella città istessa, e contro tutto il popolo Ateniese; i cui prototipi sono quì Theseus (θΠΣΓΣ) Phaleros (ΦΛΛΠΡΟΣ), che pur vedesi pugnare contro di un'Amazzone in altro vasculario dipinto (LUYNES, Choix de vas tv. χιμι); e che figura il demo e gli abitanti dell'antico porto di Atene (PAUSAN. lb. 1, cp. 1), Phylakos (ΦΥΛΑΚΟΣ) i guardiani ed i custodi della città, se questo appellativo fu derivato da ξυλασσω, Monichos (ΜΟΝΙ+ΟΣ) coloro che risiedevano nel porto Munichio, che tolse il nome dal figliuolo di Pantakles, e da ultimo Astyocos (ΑΣΤΥΟ+ΟΣ), il quale rappresenta la città stessa, ἄστω, con tutti i suoi abitatori.

Delle Amazzoni quella che pugna contro Theseus vien detta Myiane (MYIANE), mentre fugge Laodoke (ΛΑΟΔΟΚΕ); ed è trafitta Klymene (ΚΛΥΜΕΝΗ) dall'asta di Phaleros; e combattono Aristomache (ΑΡΙΣ-ΣΤΟΜαχη) e Kreosa (ΚΡΕΟΣΑ), l'una contro Monichos, l'altra già caduta sul destro ginocchio avverso Phylakos, che l'incalza ed èsul punto diferirla: tirano l'arco Okyaie (ΩΚΥΑλΗ) ed un'altra d'incerto nome, chè ivi manca il dipinto, la quale saettando Phylakos a mezzo il petto, v'impianta un dardo. Il ch. Minervini che con ampio e dotto commentario ha illustrato que-

sto monumento (Bull. arch. nap. nv. sr. tm. iv. pg. 73), parlando della ortografia di tali nomi, e del riscontro che alcuni di essi trovano in quelli di altre Amazzoni, nota che κλυμέση poteva dirsi auche Ippolita, la famigerata nemica di Theseus, in riguardo alla sua celebrità; e che Aristomache l'insigne guerriera, Okyale l'agile e dai piedi leggiera, Myiane la saettatrice di acuti dardi, sono nomi che si rapportano alle qualità attribuite dagli artisti ai mitici personaggi delle loro rappresentazioni. E finalmente che l'eroe Phaleros, fatto quasi protagonista di questa dipintura, appella forse ad una colonia ateniese venuta insieme a'Calcidesi ed a'Cumei nell'italica Cuma, trovando più volte il nome di questo eroe adoperato ad indicare le attiche trasmigrazioni, non altrimenti che quello di Theseus, dato anche all'eponimo fondatore di Cuma dell'Eolide. Ma oltre a tali omonimie, vale maggiormente a confermar la mia conghiettura sulla patria di questo prezieso monumento, l'uso che vi scorgiamo dell'eolico dialetto, quale parlavasi nella nostra Cuma, ove sacre dovettero reputarsi le tradizioni relative agli antenati de'suoi primitivi fondatori.

G. Fiorethi



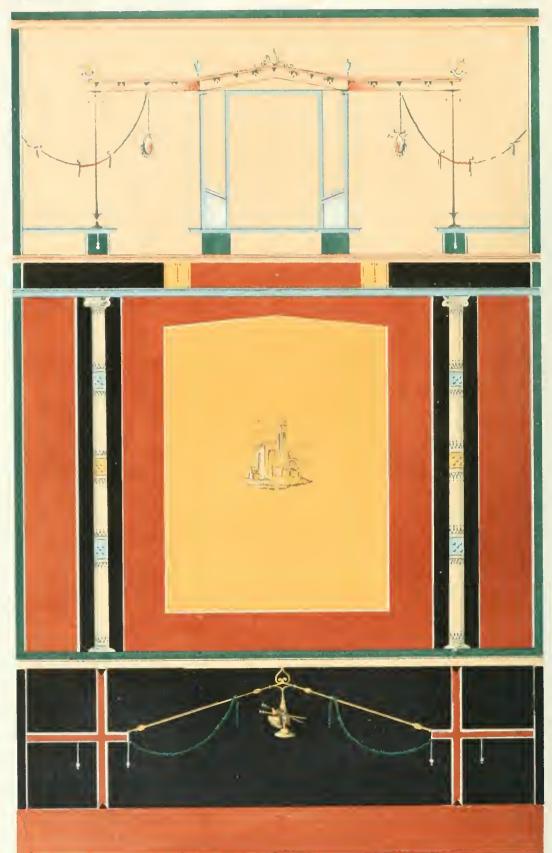

1 to a

Piccola parete contenente le principali tinte usate nelle dipinture pompejune.

St è altravolta parlato nel corso di quest'opera del gusto predominante che avevasi in Pompei di decorar le pareti delle case con dipinti di bizzarre architetture e di fantastiche grottesche, in mezzo alle quali spesso ammiransi preziosi dipinti di svariata grandezza e ricchi di figure, ritratti talora da famosi originali di Grecia, e tal'altra con isquisitezza d'invenzione, merito di disegno e vivacità di colorito in moltiplici piani disposti (1); e se in alcuni luoghi incontransi dipinti che sembrano lavorati più nello intendimento di guadagnare, che di acquistar fama artistica, ciò avverasi solo in siti abbietti e di niuna importanza; epperò conviene prima di chiudere questa stessa opera, dire alcun che intorno al colorito di

<sup>(1)</sup> Sono pregevoli le accurate osservazioni di Eduardo Finati sulla presenza di valenti artisti in Pompei, del pari che le disamine delle autorità di Vitruvio relative alla introduzione delle architetture ne' dipinti delle pareti Pompeiane — Sopra un dipinto Pompejano di Omerico subietto, e nello stato dello incivilimento di quella Città ec. — Napoli dalla Tipografia Nazionale 1861.

tali dipinti, ed alla facilità con cui erano eseguiti: a questo oggetto presentiamo la tavola XIX, ad indicare a' nostri leggitori le principali tinte che i frescanti Pompejani comunemente adoperavano, contentandosi di adornar quelle mura con gaiezza di composizioni, e vivacità di coloriti, senza darsi in generale la pena di porre molto studio nell' idearli e metterli nella convenevole loro prospettiva, purchè contentassero il commettente, sorprendessero lo spettatore, e compenso copioso loro provenisse.

Ed in vero il bisogno di decorare in così fatto modo le interne abitazioni de' l'ompejani, dettato vuoi dall'indole concentrata della vita loro privata, vuoi dal corrotto gusto, o moda che voglia dirsi, già presso di loro invalso, vuoi infine dall'uso delle tapezzerie, somministrava al certo a quegli Artisti la continuata opportunità di lavorare con sollecitudine e di arricchirsi, talchè in generale ammirasi un fare ardito, veloce, ma intelligente, ed all'occhio dello spettatore piacevolissimo; nel che siamo di accordo col chiaro Cav. Guerra nostro collega nella Società Reale di Napoli, e che più volte meco ha tali materie discusse.

È risaputo intanto da tutti gli artisti che la pittura a fresco per esser durevole deve oprarsi sull'intonaco di calce non prosciugato, la qual cosa esige che i colori esser debbono trascelti dalle terre

minerali, o da prodotti metallici, o da pietre che alla calce omogenee sono ed aderenti; e tali terre essendo abbondanti in Pompei e ne'luoghi circonvicini, interessavano non poco i profitti di que' frescanti: il perchè vediamo spesso spesso preferite le terre rosse cupe, le gialle e le nere, e specialmente adoperate ne'fondi de'dipinti delle loro pareti come osservasi nella nostra tavola, donde conseguivano vantaggiosi risultamenti di far mirabilmente spiccare le tinte chiare, e produrre quel gradevole effetto tanto bramato dal gusto depravato di que'commettenti, di frequente secondato dall'abilità degli artisti, valentissimi nello accordare le figure agli ornati su que'fondi: e valgano per tutto il famoso fregio del Tempio d'Iside, ove ammirevolmente s'intrecciano piante botaniche con teste di differenti animali; e le non mai abbastanza lodate dodici danzatrici. Corrotto poi il gusto, subentrata la moda, direm così, de' dipinti delle architetture e delle grottesche pompeiane introdotte da Ludio sin da tempi di Augusto, e cotanto da Vitruvio condannate, non vedi per lo più che piacevoli effetti di bizzarri dipinti, da allettar principalmente l'occhio, non già per fare isfoggio di arte; laonde era forza di ritrovare tutte le risorse nell'effetto del colorito adoperando tinte chiare e brillanti sopra fondi cupi ed oscuri per supplire alla dispiacevole noncuranza

della prospettiva. E qui ripetiamo che ne'quadri storiati sovente truovi serbata una tal quale prospettiva, secondo il grado di conoscenza di quel tempo, e più volte si veggono adoperati altri metodi e preparazioni, scorgendosi tanto ne'fondi che nelle figure delle materie che contribuiscono non poco ad un finito più diligente ed accurato (1).

Non dispiaccia in proposito ed in appoggio di queste nostre osservazioni riferire, che innoltrandosi non poco il discorrente secolo furon ritrovati in una casa di Pompei, che stavasi per compiere, diversi colori macinati ad acqua, secondo l'apparenza, e riposti in alcuni vasetti per eseguirvi le analoghe dipinture, e con questi si rinvenne pure il così detto macinello per istemperarli. Fra le svariate preparazioni vi si scorgono principalmente quelle dell'azzurro, dell'ocrea, del rosso, del nero, del verde, ed una pomice, su della quale stava una zanna di cinghiale per ispianare e per lustrare lo stucco che spesso ne'ricercati quadri pompeiani si rinviene di

<sup>(1)</sup> L'egregio nostro Giuseppe Abate primo disegnatore degli scavamenti di Pompei con diversi altri metodi ottenne gli stessi risultamenti nel dipingere le pareti delle casa nel palazzo di cristallo in Londra. Egli lesse in quella occasione una memoria all'Istituto reale degli architetti Britannici il 5 aprile 1859 intorno al metodo che i Pompeiani usavano nolle loro dipinture, de' pregi della quale memoria tratteremo in altro prossimo nostro lavoro.

una piacevole forbitura (1). Non tarderà che queste importanti preparazioni saranno dalle provvide cure dell'amministrazione del Musco napoletano sottoposte a rigorosa analisi per riconoscerne i componenti, e sapersi una volta se era sola la calce che que' dipintori mischiavano in cotesti colori pe'loro più distinti affreschi, ovvero si avvalevano di altre sostanze che producono ne'più bei loro dipinti quello smalto ammirevole, che talvolta si desidera negli affreschi moderni. Il chiarissimo professore signor Piria di già ha intrapresa l'analisi di tali colori preparati dai frescanti pompejani, e noi ci daremo la premura di pubblicarne con apposito articolo i risultamenti. E chi sa se nella cominciata analisi non si troverà una sostanza che Vitruvio, narlando degli incredienti dello impasto de'colori a fresco dice esser calce mista a terre metalliche ed altro, volendo forse serbar anch' esso un segreto che gli antichi frescanti facevano di quello ingrediente, come ne'simili casi praticano anche gli artisti dei giorni nostri (2)?

<sup>(1)</sup> Vedi la nostra « Description du Musée Royal Galeries supérieures—Naples de l'imprimerie Virgilio MDCCCXLIV ».

<sup>(2)</sup> Il lodato Cav. Guerra proponesi di recitare nella nostra Società Reale una memoria tendente a divinare qual potesse essere l'ingrediente misteriosamente accennato dall'illustre architetto Romano nella espressione di altro.

Dalle quali tutte cose si raccoglie che in Pompei vi sono molti dipinti con franchezza e velocità trattati, e non pochi eseguiti con intelligenza ed accuratezza; dal che sorge spontanea l'idea, che in tutt'i tempi non sien mancati buoni e mezzani artisti, e committenti più o meno generosi, e più o meno al rigor dell'arte inchinevoli.

Giovambutista Finati.





3. Transcripteder dise in .

. I dur

## STATUA DI PALLADE

Uno de'più insigni monumenti del Museo Nazionale di Napoli è senza niun dubbio al mondo questa meravigliosa statua di Pallade in marmo greco, la quale, sebbene venuta dalle prime scavazioni di Ercolano, pure a quel che sembra non dovette esser lavorata colà, ma conviene reputarla di un'epoca assai remota, e dello stile greco più antico, o tale che molto gli si avvicini. A prescindere da quel pudor verginale, che la rende immune da ogni debolezza, e domatrice perfin dell'amore; essa ha nel volto una certa durezza e nelle vesti le pieghe parallele ed appianate, indizii tutti de'primi tempi della scultura. La Dea è rappresentata in atto di combattere. movendo il passo velocemente, e colla destra sembra che vibrar voglia una lancia non contro i Titani, ma contro qualche altro di coloro, che ebbero la sventura di esser segno ai suoi colpi. A quel gesto guerriero ben si consocia la tremenda egida, che le si vede legata al collo, indi gettata sul braccio

per servirle di seudo. I capelli di questa statua erano indorati, non altrimenti che nella Venere de' Medici e nella testa d'un Apollo del Museo Capitolino; e l'oro erane così grosso che se ne potettero staccare le foglie. Questo costume, come anche quello di tingerli in rosso, credesi che sia nato da coloro che intesero così ad abbellire i lavori de' numi per guadagnarsene il favore. Certo nella famosa Pallade di Velletri gli occhi, le sopracciglia e le labbra sono dipinte di color violette. Che che ne sia di ciò, questa preziosa statua è uno de' più rinomati monumenti nella storia dell'arte.

Bernardo Quaranta.





. . .

deres

- Horyhen words

LUCERNALE DI BRONZO. Rinvenuto in Pompei.

Nella svariata mole delle suppelletteli Ercolanesi e Pompeiane che arricchiscono questo Museo di Napoli, fra le più pregevoli e più belle, è da noverarsi il capriccioso lucernale in questa tavola fedelmente ritratto. Dissotterrato in Pompei il 13 gingno 1772, fu dagli Accademici Ercolanesi, con una succinta descrizione, riportato nel settimo volume della classica opera di quei dotti. Tutto di bronzo ha nel suo piedestallo gli ornamenti eseguiti a Taunà, o alla Damaschina, se meglio vogliam dire, cioè delicatamente riportati in argento. Un'altra pruova in questa base scorgiamo pertanto della perizia con la quale gli antichi questa maniera di lavori operarono, che simigliante nei metodi della esecuzione a quelli adottati dopo, con l'arte del Niello, resero tali metodi quest'arte stessa, nei primi tempi del risorgimento, tanto celebrata in Italia, e della quale poscia alla distesa trattarono il Cellini, il Vasari, il Baldinucci e molti altri fra noi.

Bilanciate egregiamente le due chiocciole sospese alle catenelle che pendono a due dei rami sporgenti dal tronco tortuoso del candelabro, scherzosamente, in una, la lumaca esce alcun poco fuori dal suo guscio, nell'altra, entro di esso è tutta raccolta, atte ambedue queste chiocciole a contenere così l'olio, ed a servire, in questa bizzarra forma, all' uso di lucerne.

Meglio che una tortuosa colonna striata può dirsi, il fusto di guesto candelabro, una nodosa pianta, la quale porgendo co'suoi rami il modo di sospendervi le lucerne in tre punti diversi, offrì al geniale esecutore un motivo, come gli artisti dicono, graziosissimo ed ingegnoso ad un tempo. In esso non rinvieni nè delicate scorniciature, nè euritmia di linee, nè castigati contorni; in esso vien meno quella avida ricerca sulla purità dello stile che par debba oggi accompagnare l'esame d'ogni opera d'arte che dagli antichi ci viene. A prima giunta, se la meravigliosa patina di quasi diciotto secoli non ricoprisse questo bizzarro lucernale, lo diresti opera forse uscita dalle mani d'uno di quei tanti immaginosi artefici, che ora denominiamo barocchi, e che reietti oggi, e non sempre con sincero animo, dai severi ed aggrottati censori, sia come vuolsi, pur segnarono un'era, ed impressero uno speciale carattere nella storia

dell'arte. Ui addita adunque questo bizzarro lucernale un altro esempio, pari ai molti che nelle
anticaglie di questo genere è facile incontrare nella
stupenda raccolta del Museo di Napoli, un altro
esempio del come gli antichi spesso mutando stile
pel mutare dell'uso a cui erano destinate le loro
suppellettili, sapeano in mille guise creare nuove
e svariate maniere nell'arte, non costringendo nei
lacci d'una crudele servitù la fantasia con certi
inflessibili precetti, i quali, come egregiamente
diceva un nostro chiaro scrittore, non di rado all'ingegno più il corso che la caduta impediscono.

Felice Miccolini.











## SUGGELLI ANTICHI.

L'appartenenza e la proprietà quello d'imprimere sopra una materia tegnente il nome del possessore. A tal uopo servirono, come oggi, i suggelli, i quali avrebbero dovuto dar facilmente la idea della stampa, se la Provvidenza avesse voluto impartire alle antiche popolazioni uno de'più grandi benefizi della moderna civiltà. Noi diamo un saggio di questi antichi suggelli; e quelli che offriamo nella tavola sono tutti di bronzo, e di diverse provenienze.

Il n.º 1. ha la forma di una scarpa: esso proviene da Pompei, ed offre al di sotto le lettere VT. FEL, che dovranno probabilmente interpretarsi Vtii Felicis. Il n.º 2. è rettangolare, e la iscrizione Q. DELLI AMICI è già nota per precedenti pubblicazioni (1). Notevole è il n.º 3, perchè presenta nella parte superiore l'emblema de

<sup>(1)</sup> Guarini suggetti antichi pag. 59: Mommsen inscr. r. neap. lat. n. 6310,77.

un caduceo; e questo per la sua particolare forma si avvicina alla così detta croce ansata degli Egiziani, della quale è nota la significazione. Il nome Meges è assolutamente greco: e noi lo troviamo finanche nella greca mitologia (1). Il suggello riportato al n.º 4, già pubblicato da altri (2), offre i varii nomi divisi nella sua parte superiore ed inferiore: L. MESSI SEX. F; accennando ad un Lucio Messio figlio di Sesto. Di particolare forma è il n.º 5, nel quale però non riesce evidente la lettura di una parte della iscrizione. Il Guarini (3), ed indi il Mommsen (4) vi lessero così:

# SOS LIBERI

ma crediamo opportuno dichiarare che il SOS non è affatto evidente, e probabilmente non dovrà riconoscersi in questi segni che un particolare ornamento. L'ultimo n.º 6 ci presenta la forma di un piede, che noi tanto frequentemente veggiamo ne'marchi dei figuli. Esso sembra offrire due nomi,

<sup>(1)</sup> Hygin. fab. 97.

<sup>(2)</sup> Guarini suggelli ant. append. p. 10: Mommsen 1. c. n. 6310, 143.

<sup>(3)</sup> Suggelli antichi p. 38.

<sup>(4)</sup> Op. cit. 6310, 200.

anche giusta la lezione datane dal Guarini (1) e dal Mommsen (2): M. VAL. LARG e IVN. NANC, cioè M. Valerio Largo e Giunio Nanc... Non saprei come potesse compiersi quest' ultimo nome, che però dagli altri fu riferito diversamente NVNC.

Giulia Minervini.

<sup>(1)</sup> Suggelli p. 29.

<sup>(2)</sup> Op. cit. 6310, 226.







" halle to

1 di . r

Such inc.

## CHIAVI E SERRATURE ANTICHE.

Nel nostro museo di Napoli vi è un gran numero di chiavi e serrature, provenienti per la più parte da Pompei, le quali mostrano con quanta industria gli antichi provvedessero alla sicurezza delle loro case e degli oggetti serbati e custoditi da loro.

Le chiavi e serrature che qui presentiamo provengono tutte da Pompei. In quanto alle chiavi (n. 1, 3, 5), sono esse di differente costruzione, e forse potrebbero servire di studio eziandio a'moderni magnani. Il num. I dimostra come nell'anello superiore si facesse talvolta passare una catenella di bronzo, per sospender la chiave, e come questa catenella per le maglie di che si compone nulla lasci a desiderare. Notevole è poi la chiave num. 5 per gli ornamenti che la fregiano, e per la estremità superiore conformata a guisa di globo. La scrratura n. 4, benchè tutta rosa dall'ossido, ci offre l'interno congegno di simili chiu-

sure: ed il separato corrente n. 2 ci addita come fosse destinato ad una chiave ripartita in varie lacinie, presso a poco somiglianti a quelle del n. 1.

Giulio Minervini









## I PAPIRI ERCOLANESI.

Papiri Ercolanesi tanto rinomati sono volumi cilindrici di quella carta, che fabbricavasi dalla pianta omonima chiamata dagli Egiziani pabir, e di cui Du Petit Thouars ha fatto un genere distinto dal Cyperus. Esso è diviso in cinque specie; ciò sono: 1. Papyrus antiquorum del Wildenow; 2. P. laxiflorus dello Sprengel, detto Cyperus laxistorus dal Poiret; 3. P. odoratus del Wildenow, chiamato Cyperus stellatus dal Rudge; 4. P. latifolius del Wildenow; 5. P. comosus di Humboldt. Questo Papyrus antiquorum del Wildenow, che il Poiret appellò P. domesticus e Linneo Cyperus Papyrus, ha grossa radice, dura, strisciante, molto lunga; il culmo nudo, triangolare alla sommità, grosso almeno quanto un braccio, con entrovi una midolla che può in sottili e lucide laminette sfogliarsi, alto otto a dieci piedi, ristretto superiormente e terminato da un'ombrella amplissima, i cui fiori disposti in cima di cinque raggi in una spiga doppia, risultante da molte spighette

sessili alterne, tenui, subulate, guernite di squame concave, strette, pressochè ottuse; alquanto lionate sulla corona, bianche o membranose ai margini. Cresce in Siria, in Babilonia nell'Abissinia, nelle paludi che dividono il Tigri dall'Eufrate, nei laghi del Perugino, in Calabria, in Sicilia; ma cra un tempo così abbondante in Egitto che Plutarco dice, che non avrebbe cessato piuttosto il Nilo di produrre il papiro, che stancati si fossero certi filosofi nello scrivere di sè medesimi.

La sua radice gli Egiziani mangiavano qual ottimo alimento, ora bollita ora cotta nella cenere, o usavanla per combustibile, o ne lavoravano vasi ed altri utensili. La sua parte inferiore, a cagione del suo aromatico succo, masticavasi con piacere, o anche abbrustolita riusciva gradito cibo. La superiore, sfibrandosi a guisa di giunco, era buona per farne lucignuoli, funi, battelli, vesti e scarpe. La cima fastigiata coi suoi capellamenti in forma di tirso gettavasi ne'roghi qual materia, cui la fiamma subito si apprendeva, e ricercavasi soprattutto per le corone a cagione della sua leggerezza. Questa pianta in fine era molto apprezzata da'medici perchè giovava a sanar gli ulceri, a dilatar le fistole, ed ai veterinarii perchè con

essa si legavano e chiudevano ai bovi le ferite del salasso. Di qui ognun vede di quanto poco verisimile sia la conghiettura del Iablonsky, il quale eonfessando, che la voce papiro fosse certamente Egiziana, pensò derivarla dal bir (tessere) col prefisso pa, come indicar volessero la pianta a tessere. Noi invece, trovando, che nell'egiziana lingua, siccome egli medesimo confessa, ma non significò mai tessere, ma bensì sporta; e considerando ancora, che il papiro non ai soli tessuti adoperavasi, ma era innanzi tutto ricercato per l'abbondevole sueco che eonteneva, crediamo che da questa principale qualità abbiasi a derivare il suo nome, importante come un dire la pianta succosa per eccellenza. E nel vero l'uomo, che avanti ad ogni altra cosa provvede alla sussistenza, ben presto, e molto prima che inventasse le arti, dovette cercar nelle piante il cibo. Il perchè, scoperto in quel palustre arboscello, un abbondevole e grato cibo, dal succo ehe il facea tanto desiderabile, gli dava il nome. Or se i primi Egizi ehiamarono la menta Asinstnoi (cioè l'erba odorosa), il bunio ersoi, (l'erba alta), la cipolla emgol (il bulbo dalle molte tuniche), e il cedro scensifi (come fosse un dire l'albero stillante gomma aromatica), nella guisa stessa la pianta che dà molto succo chiamarono bebire, donde i Greci fecero per antimetacoresi παπυρος papyros; giacchè la dilicata loro lingua repugnava alla combinazione di quegli egizi elementi, tal che nelle migliaia, e migliaia di voci componenti la Greca lessicografia non ne incontrerai alcuna dove trovisi βεβιρ. Nel cofto poi веві е веєві valgono quanto зачо; onde in Esichio βρυει, βεει, πηγατει, αναβλοτει, cioè eructure, effundere, dissiluere, sicchè nella traduzione costa del Salmo LXXVIII, v. 44, leggesi moou mbebi, oy32742 pluvia. Sicchè nessun significato meglio sarebbe convenuto a quella pianta, che molto umore conteneva nel fusto e nella radice. Quanto all'im poi si sa che importa facere. Conferma la nostra etimologia il vedere, che i Greci innanzi che adottassero l'egizio nome παπυρος papyros, il che non avvenne prima della centocinquantesima olimpiade, usarono per indicare sì fatta pianta la voce byblos (80820; e anche 818205), voce che risoluta nei suoi generatori indica ancor essa la pianta succesa per antonomasia. Essa infatti discende da blyo βλύω, affine a γλυω, fluo, affine a βλυτω, βλυσσω, parole dove chiudonsi le stesse significazioni primitive di scorrimento, fluidità, inondazione. Cresce la verisimiglianza del

nostro avviso quando osserviamo, che anche gli Ebrei nel chiamare gomeh (רמה) il papiro, vollero accennare alla stessa qualità. Parlandosi nell'Esodo della papireria entro la quale Mosè bambino fu scoperto dalla Figlia di Faraone, si dice: Quumque iam celare non posset, sumsit fiscellam scirpeam, et linivit eam bitumine ac pice: posuitque intus infantulum, et exposuit eum in carecto ripae fluminis: nell'ebreo tibat gomen ( che i LXX. tradussero 0:3nv παπυρον, Giuseppe πλεγμα βιβλινον, Suida κιβωτίον εκ βυβλου ληπτου ώς κοφινωδες, e Clemente Alessandrino εκ βυβλου της επιξωριου σχευος. Or qui il papiro di che era fatta la cistellina chiamasi gomen da chiamen absorpsit, appunto dalla quantità del succo assorbito dal papiro nell'acquoso terreno. Sì che Giobbe disse: Adolescet ne papyrus (gomeh) absque palude? crescet nec aret absque aquis.

Ma l'uso principale del papiro fu di servirsene per far la carta, unendo insieme le sottili tuniche dal suo gambo separate con un coltellino come fece un Sovrano di Persia per allegiarsi la noia di lungo viaggio. Poscia congiunti quei pezzi delicatamente insieme per guisa, che nè occhio nè mano potesse discoprirne le attaccature; veniva a risultarne un tutto unito senza screpolature, ed

un continuo di minuti sfogli. E perchè un solo di sfogli sì fatti. chiamati filire, di troppo fino e debole sarebbe riuscito, se ne mettevano due mani l'una sull'altra, distendendosi la prima su tavola per lungo, indi la seconda su quella per traverso, onde, per vedersi imitato la trama, e l'ordito, Plinio e Simmaco tessitura chiamarono questo lavoro. Indi si conglutinavano insieme quelle filire con l'acqua torbida del Nilo, e spremutone ben bene mediante il torchio l'umore, seccavansi al sole. Fuor d'Egitto però usavasi in vece dell'acqua nilotica la colla, ed invece del torchio si adoperava il martello. In tal modo gli antichi facevano la carta papiriaca imitata così bene dal nostro Landolina. Bianca e nitida come la neve, presentava quella tutte le qualità, che la nostra di stracci rendono commendevole; se non che comperavasi a più caro prezzo, era per durevolezza assai più pregevole, rotolata e difesa da esterni insulti riteneva per sempre l'inchiostro, nè imputridiva per umido, nè perdeva di consistenza; dove la nostra, anche senza acqua che la bagni, per sola umidità si macera, per piegature si taglia, per polvere e per aria si consuma, cambia di colore, e soventi fiate smarrisce o confonde le parole. Di questa carta, quando fosse stata di ottima qualità, ogni pezzo largo tredici dita, e di lunghezza indeterminata, avvolto che fosse intorno ad un'asticciuola, la cui estremità chiamavasi ombellico, ovvero astralisco, prendeva il nome di cilindro (κυλινόρος) ossia volume, nelle cui basi dette frontes e solite ad uguagliarsi col ferro, attaccavasi un pezzetto anche di papiro col syllabus, ossia titolo dell'opera.

Ora i papiri Ercolanesi de'quali stiamo discorrendo sono per l'appunto millesettecentocinquantasei di questi antichi cilindri scritti coll'inchiostro e colla penna, ed ecco in qual modo furono discoperti.

Correva il gennaio del 1752 quando non lungi dalla piazza dell'antico Ercolano, là dove furono rinvenute le belle statue equestri dei Balbi, alla profondità di palmi cento e due sotterra, fu scoperta una casa di campagna con delizioso giardino, che sino al mare si estendeva, ed abbellivasi di una peschiera terminante in semicerchio ai due estremi lunga dugento cinquanta palmi, larga ventisette. Ora nel recinto di quella casa due stanze richiamarono più delle altre l'attenzione dei curiosi, una cameretta interamente oscura larga da per tutto cinque palmi e mezzo, alta palmi dodici, sulle cui mura molte serpi erano

dipinte, ed un'altra stanzina dove insieme ai piccoli busti in bronzo rappresentanti Epicuro, Ermarco, Metrodoro, Demostene e Zenone, si conservavano di tali manoscritti in papiro. Lunga essa era tanto, che appena due persone con le braccia distese giungevano a misurarla, e scaffali all'altezza di uomo si scorgevano intorno alle pareti ed una tavola isolata in mezzo, sulla quale trovavansi disposti l'un sopra l'altro da due lati quei preziosi volumi, tavola elle ridotta a carbone cadde in pezzi, come prima fu tocca. Se non che quei papiri avevano e figura, e colore di carboni e per tali furono avuti da prima, ma infranti che ne furono disgraziatamente parecchi per vedere di che si trattasse; in uno finalmente de'millesettecentonovanta, che ne rimasero, dopo le tante malaugurate pruove, scoperte furono tracce di lettere, onde si capì che fossero manoscritti, ma senza poterli aprire, succedeva ai dotti come ai calvi di Fedro, i quali trovati per istrada un pettine lamentavano di aver rinvenuto carboni invece di un tesoro. Ma se i carboni pur servono a qualche cosa, meno di carboni sarebbero stati da valutare quei rotoli, se non giungevasi a svolgerli. E disperavasi quasi di venire a capo della sospirata impresa quando un uomo, d'ingegno fuor misura sottile e nelle meccaniche peri-

tissimo, il P.Antonio Piaggi delle Scuole Pie, trovò quel facile e spedito congegno, con che dopo tanti altri inutili tentativi ancora oggi si svolgono quelle carte dal tempo tramutate in carboni; congegno il quale inutilmente descriveremmo, abbisognando assolutamente di essere veduto, il che si consente senza eccezione a quanti visitano l'officina dove con esso lavorasi. Avendo pertanto la Corte di Napoli regalati sei di questi papiri a Napoleone I. e ventidue al Principe di Galles, costui permise ad un dotto orientalista per nome Sickler il tentarne le svolgimento con un metodo tutto suo; ma egli rinnovò il caso avvenuto al cane della favola, che lasciò cadersi di bocca la preda sicura, per ghermir l'altra che vedeva nell'acqua; perciocchè molti di quei papiri irreparabilmente distrusse.

Più tardi veniva il Davy ad eseguire in Napoli ciò che il Sickler non avea potuto, ed ottenutene larghe permissioni dal Governo, situò uno di quei papiri in un tubo di rame bucato da ambo le parti, ad una delle quali adattò l'orificio di una storta. Mescolatavi quindi certa dose di calce, ed un'altra d'idroclorato di ammoniaca, l'avvicinò al calore di una lampade. Uscito il papiro da quei suffumigi, e lasciatolo esposto all'aria, si trovò nel

giorno appresso ridotto in pezzi orizzontali, che bagnati con una soluzione di gomma elastica fatta coll'etere solforico, e foderati od asciugati per l'aria calda, non presentarono più neppure una linea della scrittura. Un altro papiro chiuse il Davy in un tubo di rame, aperto soltanto da una parte, ed infusovi un pò di etere muriatico, lo riscaldò fino ad una temperatura molto elevata; ma questo sperimento, se da una parte scommetteva le parti del papiro, dall'altra cancellavane interamente le lettere. Altre pruove di minor momento il Davy ripetè ancora adoperando la resina di legno santo, ed il mastice sciolto nell'alcool, la gomma elastica stemperata nell'etere solforico, la soluzione alcoolica di potassa pura mescolata a quella di gomma elastica, l'etere nitrico, il gas ammoniacale: ma queste ed altrettante sostanze di cui si prese l'esperimento niente meno che su ventisci papiri, scelti dal famigerato chimico a suo talento, tutte ne lasciavano stemprato e consunto l'inchiostro; il quale, a dirla di passaggio, nessuna parte metallica, o minerale conteneva, ma solamente un mescuglio di carbone, e del così detto nerofumo, e di altra sostanza vegetale la quale non permise al papiro d'ingiallirsi, siccome sarebbe avvenuto se mai vi si fosse unito del vetriolo. Anche il celebre professore Liebig avrebbe voluto ultimamente tentare un novello metodo di svolgimento, e se gli si fosse conceduto di far le pruove istesse del Davy, crediamo che mercè il valor suo, congiunto ai grandi progressi della chimica, non sarebbegli fallita l'ardua impresa.

Oggi pertanto si continua a svolgere i papiri col metodo del P. Piaggi; ed affinchè un' arte così necessaria e difficile non andasse perduta ne fu istituita una scuola da me ultimo fra i Soprantendenti a quella officina. Poichè, quando pure altra maniera non si trovasse, basterebbe all'uopo la macchinetta del Piaggi, per la quale finora si ebbero già svolti, o al tutto o in parte, papiri seicentocinquantuno, di cui furono messi a stampa undeci in foglio contenenti opere greche d' Epicuro, di Filodemo, di Colote, concernenti la religione, la musica, la poesia, la rettorica, la fisica, i vizi, le virtù, ed alcune considerazioni morali intorno alla morte. Oltre a ciò alcuni esametri latini di un poema epico di Rabirio, sulla guerra di Ottaviano contro Antonio, nel quale poema celebravasi la battaglia di Azio. A dimostrare pertanto la paleografia del manoscritto ed i supplementi chiusi in parentesi, ne diamo un

fac-simile tratto dalla colonna dove espongonsi i supplizi de' condannati:

Delectunque forum quo noxia turba coiret, PRAEBERETQUE SUAE SPECTACULA TRISTIA MORTIS. QUALIS AD ISTANTIS ACIES CUM tELA PARANTUR, SIGNA, TUBAE, CLASSESQUE SIMUL TERRESTRIBUS ARMIS; EST FACIES EA VISA LOCI, CUM SAEVA COIRENt Instrumenta necis vario congesta paratu. Undique sic illuc campo deforme coactum OMNE VAGABATUR LETI GENUS, OMNE TIMORIS.

In una seconda tavola poi vedesi un altro fac-simile rappresentante due colonne del greco papiro di Metrodoro Intorno alle sensazioni. Nella prima l'Epicureo filosofo dimostra alcune contraddizioni degli Stoici e dei Peripatetici, nelle quali asserisce di non credere: nella seconda poi cerca d'indagare onde derivi secondo Epicuro l'immortalità degli Dei.

Per tal guisa nell'officina dove siffatti papiri conservansi tre stupendi miracoli si osservano, naturale uno, artistico l'altro, letterario il terzo. Il primo è lo stesso papiro, cioè una arrotolata tela di cenere, che, stata per dieciotto secoli sotterra, ha resistito al tempo meglio del marmo e del bronzo; il secondo una macchinetta a guisa di scatola, dove questa sì friabile o piuttosto cinerea tela si svolge in lunghezza talvolta maggiore de'venti palmi; il terzo nel leggervi solenni poesie non più conosciute, precetti di eloquenza, trattati di fisica, ed apoftegmi non solo; ma benanche supplirvi le parole greche e latine, nelle lacune che lo svolgimento lascia in quelle sottilissime e carbonizzate filire.

Furono meraviglia ai prischi Romani quei libri di filosofia pittagorica trovati dal Grego Terenzio, mentre coltivava un suo podere nel Gianicolo; e gli spettatori stupivano come si fossero potuti conservare sepolti nel terreno per cinquecentottantacinque anni. Che avrebbero detto se avessero veduti conservati questi fragilissimi papiri; cioè le più vetuste carte, che vergate in Italia diciotto secoli or fa, e conservate tra le arse scorie del Vesevo ignivomo, vengono a recarci la sapienza degli antenati, ed a crescere la civiltà nostra?

Bernardo Quaranta.







Danae — Quadro in tela del Tiziano alto palmi 4 1/2 largo palmi 6 1/2.

Cià grave di anni il Tiziano colorì questa tela, pure dalla freschezza e dalla voluttà che in essa spira la diresti uscita dalla fantasia del pittore, quando invece in lui più pronte e fervide erano le passioni dell' anima, spesso nell' uomo ispiratrici dell'arte. Sopra candido letto la regal figlia di Acrisio accoglie desiosamente l'infedele sposo della galosa Giunone. Giove sprigionandosi dalle olimpiche nubi, sotto la forma corruttrice dell'oro, scende proprio in grembo alla bella amata, quasi vincendo lo stesso Amore che presso alla sua Danae, attonito e come sconfitto rimane innanzi alla irresistibilità del più potente dei numi. Nessuno fra i tanti argomenti che trattò questo venerando maestro della veneta scuola, risponder meglio poteva all'artistica indole dell'illustre autore. Certamente non era questo il campo in cui l'idealismo e lo spirito primeggiare dovessero. Qui, più la donna nella piena delle sue voluttà rappresentare

doveasi, quest'opera stupenda, perocchè le pruove mancano intere all'assunto, mancando nella statua, la testa col collo, la primitiva integrità della parte denudata del petto, la quale fu dall'Albaccini ritoccata nell'eseguire i restauri, mancando la destra gamba, la mano dritta dall' armilla affibiata al polso, e mancando infine tutto il braccio sinistro col lembo del panneggio sorretto. Questo panneggio, nella parte antica, cade egregiamente e con largo modo di pieghe sul davanti, mentre le raccolte masse sollevate, e sull'omero sinistro spiegandosi, mostrano così che il panneggio istesso non è sulle spalle annodato, come nel consucto modo, ma pende scollato quasi fosse una camicia priva di maniche, le di cui aperture per introdurvi le denudate braccia, sono sì ampie che non restringonsi se non sotto la cintura del petto.

Ad onta che il Vinckelmann non vegga, in questo monumento, che una scultura di un ordine secondario, pure la universalità dei cultori del bello al giudizio autorevole dell'illustre Alemanno non volentieri si accheta. Non è a porre in dubbio che il concetto di questa Venere Callipige, come oggi è chiamata, sia degno de' bei tempi della Grecia, da maestra mano eseguito. Forse come l'altra Venere, detta Medicea, tipo di bellezza che a questa assomiglia e con questa riva-

leggia, da quell'tstesso Cleomene, figlio di Apollonio di Atene, che il proprio nome par che segnasse sotto quel simulacro, venne condotta anche la nostra scultura, nè l'ignoto nome dell'artefice, perchè ignoto, renderebbe meno importante questo monumento, come non è meno perciò preziosa di certo l'ammirata Venere della Tribuna degli Uffizi.

Rinvenuta in Roma, a quanto dicesi nelle rovine dei Palagi degl'imperatori (Casa Aurea di Nerone), fu allogata questa Venere nelle raccolte Farnesiane, e quindi trasportata nello statuario di questo nostro Museo.

Felice Miccolini.

## 4 VOL. XVI. TAV. XXVI.

A questo supremo giudizio sulla veneta scuola, uscito dal labbro del più grande fra i sommi maestri dell' arte italiana, sarebbe follia aggiungere parole. Ci sia lecito notare adunque soltanto, in omaggio all'illustre autore della nostra Danae, come il Tiziano, mercè quell' incanto che dalla libertà del pennello e dalla tavolozza sapea trarre con la potenza del colore, bellissima rese quest' opera, oggi vagheggiata da tutti, e con amore studiata dai cultori dell' arte.

Felice Miccolini.



Venere Callipige. Statua in marmo grego alta palmi 6.

Nota e lodatissima è questa statua il cui soprannome Cullipige, (dalle belle forme posteriori) all' attitudine sua si riferisce, perocchè in altri monumenti quest'attitudine è propria di alcune figure di cortigiane. Taluni pertanto opinarono che non rappresentasse una Venere, ma contraddicendo questa opinione molti, e fra i molti ci giova citare in Winckelmann, videro in questo marmo effigiata la dea della bellezza. Il Panofka, ed il Gerhard descrivendo le statue del nostro Museo asseriscono che nulla si oppone a che questo marmo rappresenti il simulacro di Venere, e forse, aggiungono, esser quello al quale i Siracusani innalzarono un tempio dopo la sfida felicemente finita fra due prestanti bellezze, che contendeano, al narrar di Ateneo, avvenenza maggiore, mostrandosi ai riguardanti nude col volger loro le spalle. A nostro avviso, dividendo ciò che l'Avellino pensava, non possono che vagamente discutersi le diverse opinioni emesse sulla vera at-

tribuzione di schiettamente imitata, anzi che l'amore espresso nelle sue ideali manifestazioni. Nè alcuno meglio del nostro Tiziano questo concetto avrebbe sulla tela tradotto, perocchè nessuno meglio raggiunse la meta della imitazione della verità, allora quando ebbe a rappresentare l'uomo come la natura nelle forme esterne lo addita. L'insieme di questo dipinto, dal modo come è composto, accenna quel tempo in cui l'autore già vecchio, lasciando le prime forme della sua maniera, abbandonava, come dice il Mengs, quasi al caso, senza ricercato studio, l'opera sua, la quale spesso così, semplice, ma felicissima riuscivagli. Il volto della nostra Danae è di certo un ritratto; nulla tolse al modello e nulla vi aggiunse il pittore, ma è così vero il ritratto che la diresti viva, quest'avvenente donna, come viva la vide il Vecellio tanto fedelmente copiandola. Nè tutta la persona ha diverso carattere; più che. alla scelta delle parti, mirò in questo dipinto l'autore, seguendo l'indole sua, alla schietta imitazione del vero per riprodurre il modello, e quivi pure, come nelle altre opere, ottenne quella trasparenza mirabile, mercè la quale la perfezione pittorica raggiunse, ricercando e velando con leggieri colori il primitivo abbozzo.

Varie tele esprimenti questo argomento di-

pinse il Tiziano. Un'altra Danae del principe della veneta scuola oggi si ammira nella imperiale Galleria di Vienna, ed una terza, pure al Tiziano attribuita, è allogata nella pinacoteca di Pietroburgo. Questa però, qui pervenuta dal Museo Farnese per quanto i riscontri storici consentano di farci supporre, probabilmente è quella che colorita venne dal nostro autore intorno all'anno 1545. La videro un giorno Michelangelo ed il Vasari, i quali uniti rendeano visita al vecchio artista in Belvedere, e molto, il devoto discepolo con l'austero maestro, lodarono con gentili parole il novello quadro della voluttuosa Danae. Al dire dell'aretino biografo la lodarono però come si usa in presenza dell'autore di un'opera. Il Vasari, che in vero qualche volta è parziale, quando non trattasi di pittori della sua scuola, e indaga con arguto occhio, nei non toscani maestri, il debole delle opere loro, avvalorato dall'autorità del Buonarrotti, dice che questi seco lodò certamente il dipinto, ma uscito dallo studio del Vecellio, pur commentando la maniera ed il colorito suo esclamò essere un peccato che a Venezia non s'imparasse da principio a disegnare bene, e che non avessero que'pittori miglior modo nello studio.







Narcisso — Statuetta di bronzo rinvenuta in Pompei, alta palmi 2 ed once 2.

Nell'edifizio che segue il lupanare, scoverto in Pompei nel 1862, rinvennesi questo monumento unico e di maravigliosa bellezza, che non appartenendo a quel luogo vi fu trasportato dalle acque, o vi cadde nella fuga di chi sperava salvarlo. Di che in vero non mancano esempi in Pompei, ove gli oggetti che si rinvengono a qualche altezza dal suolo, spettano per lo più a luoghi diversi da quelli in cui poi si trovano, sbalzati nella rovina degli edifizi vicini. Questo monumento che da più tempo attira l'ammirazione dei cultori del bello, vince al paragone tutte le altre opere di scultura provvenute da Pompei, e rivela la mano d'un artefice insigne di greca scuola, studioso della nobile realità della natura, imitando la quale egli seppe raggiungere il più sublime ideale dell'arte. Lo stile fino, tenero e delicato, la sveltezza e la morbidità delle forme, la cura e la politezza con che sono condotti gli estremi, ed il delicatissimo finimento di ogni parte, ne richiamano alla mente la scuola di Lisippo, ed il dialogo da lui avuto con Eupompo, di cui Plinio ci ha serbato quel prezioso responso: naturam ipsam imitandam esse, non artificem (Histor. lib. xxxiv, cp. 19).

È questa statuetta di bronzo alta fuori della base cent. 58, e figura un giovinetto in piedi nudo della persona, con forbiti calzari, il quale gittata sulle spalle una pelle di capra, tiene il capo lievemente piegato, e cinto da un ramo ingemmato di bacche. Io non credo che siasi finora incontrato più bella figura di bronzo, in cui la rotonda pienezza delle membra meglio s'innesti alla fluidità dei contorni ed al molle ondeggiamento dei muscoli, onde traspare la vita con dolce espressione di animo sereno, che toglie al corpo ogni somiglianza di terrena persona. Nè conosco altra opera in metallo, che avesse i capelli, le mani ed i piedi più accuratamente ricercati o espressi con maggior grazia; sicehè il modo largo e delicato aggiungendo nobiltà e morbidezza alle forme concordi poi sì mirabilmente con quel finito, che si ammira negli estremi, e che sorprende per la maestria e la difficoltà dell'esecuzione. Il volto gioviale renduto più venusto dai capelli ricciuti, e ravvivato da due occhi di argento ora distrutti, il capo mollemente piegato sull'omero, la mano con l'indice disteso che accenna verso lo stesso lato, la bocca alquanto contratta, danno a questa figura l'espressione di chi ascolta un suono lontano, e direi

quasi gioisce di un'armonia che grata gli scenda nell'anima; epperò se il sentimento impresso dell'artefice alla statua è quale a me sembra di ravvisarlo nella sua persona, ben potrebbe supporsi ch' essa rappresenti Narcisso immobile in udir la voce di Eco, che per lui si consuma di affetto, e riempie le valli e le rupi di amorosi lamenti (WIESELER Die Nymphe Echo, pg. 4 sgg.). Il mito di Narcisso tanto frequente nelle pompeiane pareti (Ant. di Ercol. tm. vII, pg. 125, tv. 28; R. Mus. Borb. tm. 1, tv. 4; tm. x, tv. 35, 36; tm. x11, tv. 7; FIORELLI, Giorn. di Pomp. 1861, pg. 84), forma pure argomento di una immaginaria dipintura descritta da Filostrato, ove s'incontra quasi lo stesso atteggiamento della mano che preme i fianchi e fa risaltare le parti posteriori del corpo (Imag. lb. 1, cp. 22, pg. 357 Westerm.), con l'aggiunta però nel simulacro pompeiano delle ultime dita spiegate, quale indizio di animo molle e femineo, non sordo alle dolci attrattive della voluttà e dell'amore. Anche Callistrato descrive una statua di Narcisso posta ad ornamento di bellissima fonte, κρήνη πάγκαλος, cui forse era pure destinata la nostra, avvegnachè di artefice illustre e diversa da quella operata in candido marmo; ma l'aspetto sembra fosse in entrambe lo stesso, non ilare cioè, nè tristo, ούν ακράτος γαύρον, ουδέ ίλαρον καβαράς, e con chioma lussureggiante. Quella però avea la siringa onde accompagnar soleva i suoi canti, e ricrear l'anima nella tetra solitudine dei boschi (Descript. cp. 5, pg. 418); questa invece tiene sulle spalle le spoglie di una capra, solito ammanto degli abitatori delle selve. Senonchè i preziosi calzari di cui è fornita, lavorati con tant'arte, sono ornati con gli steli di un fiore, che dalla radice levasi in molti gambi, e può paragonarsi a quello surto dalla terra per ingannare la figliuola di Cerere, Toō καὶ απὸ ρ'ίζης ἐκατον κάρα ἐξεπεφύκει (nomer. Hymn. in Cerer. vs. 12; ef. pg. 112 Mitscherl.), cospicuo pe'suoi bellissimi corimbi, ed antica corona delle grandi dee,

ό καλλίβοτρυς κατ' ήμαρ α'εί νάρκισσος, μεγάλαιν θεαΐν άργαΐον στεφάνωμ' . . .

secondo le parole del Coro nell'Edipo (sophocl., Oed. Col. vs. 682-4), alle quali fa riscontro la immagine dello stesso fiore, espressa nel celebre vaso Poniatowshi col ritorno di Proserpina nell'Olimpo (MILLIN, Peint. de vas. tm. 11, tv. 32; ef. CREUZEB, Rel. de l'ant. tm. 1v, pg. 225, tv. CXLIV bis). Or questo fiore è appunto il narcisso, che per la somiglianza co' gigli dissero anche λείριον (ΤΗΕΟΡΙΙΚ., Hist. lb. vi, cp. 6; cf. BILLERBECK Flora class. pg. 86, ed il λείριον πορφυρούν ibid. pg. 91),

adoperato forse qui dall'artista in allusione al personaggio rappresentato; e corimbi di narcisso saranno probabilmente anche quelli, di cui vedesi ingemmato il verde ramo che gli cinge le tempia, avendo un poco l'aspetto de' grappoli di uva, a cui sono anche paragonati da Sofocle quelli del narcisso (cf. Script. rei rust. tm. v, pg. 582).

Qualunque però sia il soggetto rappresentato, è tale il merito e la perfezione di questo lavoro, che credo potersi paragonare alle più belle opere dell'arte antica, e vincere al confronto molte di quelle reputate finora dei più insigni statuari della Grecia.

G. Fiorelli.





SILENO UBBRIACO — Bronzo alto palmi 2.

Uuesta insigne statuetta di bronzo fu trovata il 21 Maggio 1864 nel peristilio della casa pompeiana, che ha una prima entrata nella continuazione del vicoletto d'Augusto, e nel vico posteriore un'altra porta, presso la quale è graffiata l'epigrafe ΔΟΥΜΜΟΟ ΠΕΡΤΟΥCA. Dopo aver ammirata la forza e la sicurezza del suo stile, la perfezione squisita, con cui è stata condotta dall'artista, greco o campano ch'ei sia stato, volendo darne una qualunque spiegazione, l'idea che più naturale corre alla mente è, che il Sileno fosse destinato a sostenere qualcosa sulle spire della serpe, ch' egli stringe nella mano destra, forse un canestro il cui fondo era di vetro, o forse una tazza anche vitrea, cui servivano di sostegno le tre graziose palmette. In appoggio dell'una o l'altra supposizione ci si porge il fatto, che il nostro bronzo appartiene certamente a quel periodo dell'arte, in cui la rap-

presentazione religiosa, cessato di essere esclusivamente fine a sè stessa, entra ad abbellire la vita pubblica e privata. Ma piuttostochè un canestro, io stimo che il Sileno portasse una coppa da contenere il vino; sembrandomi ciò più probabile tanto pei frammenti d'un vaso di vetro rinvenuti poco discosto, quanto perchè in tal caso il concetto dell'artista sarebbe stato sì profondamente armonico, che tu non sapresti qual più lodare, se il suo pensiero, o la perfetta esecuzione delle parti. Invero niente è più naturale della connessione fra il licore bacchico e Sileno, l'educatore di Bacco, l'instancabile bevitore nelle orgie dionisiache. Ma con più fino accorgimento l'artista volle scolpire nella stessa figura del Sileno gli effetti del vino, che e'portava nella coppa, e quindi lo rappresentò ebbro. Con quanta felicità vi sia riuscito, non è a dire; poichè gli occhi aggravati, la testa curva sulla spalla, il braccio sinistro cascante, e il corpo come abbandonato sulle gambe barcollanti, che per reggerne il peso e conservarne l'equilibrio si piegano ed allargano, a prima giunta ti mostrano che il Sileno è ubbriaco. Aggiungi che il tirso, il quale e'teneva nella mano sinistra, ma che ora è smarrito, la calva fronte coronata di pampini e d'uva, e il serpe che egli agita nella destra a quella guisa che facevano gli

orgiasti e le baccanti 1), ti dicono pur chiaramente, che il dio è ubbriaco pel vino bevuto nell'orgia dionisiaca, e forse da gnello stesso cratere, che gli serve di base. Or di questo serpente, che il Sileno orgiasta stringe nella mano, l'artista felicemente si servì per farne la base della tazza di vetro; e a viemeglio sostenerla v'aggiunse tre palmette di fino lavoro. Essendo perciò così intimo e naturale il legame il quale unisce la coppa di vino, l'ubbriachezza del Sileno e la serpe dell'orgia bacchica, mi si vorrà concedere, che tale appunto sia stato il concetto dell'artista, quand'anche s'abbia forse a durar fatica nel comprendere, come il rettile abbia con le sue spire potuto sostenere un vaso. Tale sforzo ha il comm. Quaranta (Rend. Accad. Arch. 1864, p. 165 e sg.) voluto rimuovere nella spiegazione che egli ha dato di questo monumento. Poichè si propone dimostrare, che s'abbia a riconoscervi un Sileno taumatopio, il quale eccitava negli astanti sorpresa e stupore col rettile addestrato a sostener un canestro e la tazza contenutavi. A dir breve, egli non vuol dare alcuna parte all'immaginazione e

<sup>1)</sup> Tale particolarità è stata abbondantemente dimostrato dal ch. Minervini (Rendic. Accad. Arch. 1864, p. 197 e seg.)

alla libertà concessa all'artista, allorchè questi ci perge una coppa cui serve di base una serpe, o un canestro il cui cerchio è formato dal rettile istesso ritorto; poichè sostiene che quella rappresentazione sia copia d'un reale, o meglio, d'un reale meraviglioso. Ma può esser mai nell'ordine del reale, che tre palmette sorgano dalle spire d'un serpe? No certamente, e il ch. Accademico prevedendo la facile obbiezione, dice che le palmette appartengono ad una angotheca o ad un canestro. Ma in tal caso, il cerhio inferiore dell'una o dell'altro dovrebbe riconoscersi fra le spire del serpe; invece chi ben le considera trova, che un cerhio diverso dalle spire non c'è. Dunque le tre palmette sorgono dagli avvolgimenti del rettile, dunque siamo già fuori del reale, foss'anche meraviglioso; e per conseguenza è pur forza concedere all'artista qual quidlibet audendi, per fare a meno del quale è ricorso il ch. Quaranta alla spiegazione ora esposta.

Giulio de Petra





## RELAZIONE

DEGLI

## SCAVI DI POMPEI

Nell'ultima relazione degli scavi annunziammo lo scoprimento delle novelle Terme Stabiane; ed ora che sono quasi tutte disgombrate dalle terre ci affrettiamo ad offrirne ai nostri leggitori una pianta con la corrispondente descrizione.

Secondo le memorie registrate in Vitruvio le antiche terme eran divise in due principali parti , l'una pe' bagni degli uomini , e l'altra per quelli delle donne , oltre alle località per gli esercizî ginnastici e pe'giuochi, come per lo appunto si veggono divise le Terme ora scoperte. Questo magnifico edifizio eretto nella parte più popolata , quasi nel centro di Pompei, e posto fra le strade segnate in pianta a'numeri 1, 2, 3 che conducono da un lato all'Anfiteatro, ed alla porta Stabiana e dall'altro al Foro, al Calcidico, alla Basilica ed ai Teatri, fu dapprima costruito sopra un piano più ristretto , ed in seguito ampliato di una palestra, di uno sferisterio, di una gran vasca da nuoto lorche a tempi di Augusto provenne da Grecia in Italia l'uso della palestra e delle diverse ginnastiche esercitazioni.

Avevan queste Terme diversi ingressi, alcuni de'quali furono murati dagli antichi stessi ad occasione forse de'tremuoti che danneggia-

rono la massima parte degli edifizi Pompeiani: quelli che sono rimasti li andremo man mano indicando con la spiegazione della pianta; » cominceremo a parlare del principalo situato sulla strada di Olconio che mena alla porta Stabiana. Varcatane appena la soglia segnata in pianta n. 7 ti trovi in un magnifico cortilo n. 10 circondato da grandioso peristilio di ventisette colonne di maniera durica cànalate, e messe di stucco colorato, n. 9, i di cui portici n. 8 eran destinati al trattenimento di coloro che si portavan nelle Terme per bagnarsi aspettando il tocco dell' ora per entrar no' bagni, o che indicata venisse dal quadrante solare (I) posto in cima dell'attico sul tetto n. 50 : tra l'attico e'l tetto stesso esiste ancora vivacemente dipinta una caccia di quadrupedi. Venivano nel frattempo allettati i bagnanti da giuochi atletici che si esercitavano nella palestra, la di cui arena n. 12 era l'area del cortile, dal giuoco della sfera nello sferisterio (sphaeristerium), dalle esercitazioni equestri nello ippodromo (hyppodromus), e dal nuoto nello vasche addette ad addestrarvisi n. 13, 14, 15 (natatio), aspettando così l'ora da potersi introdurre ne' diversi bagni, che ne' mesi caldi era una delle pomeridiane, secondo le attestazioni di Vitruvio, e al dir di Plinio l'ottava; e la nona nell'inverno, le quali venivano indicate dall'orolugio solare o col tocco di campanella sonal aes thermarum (2). E qui osserveremo in pria che intorno intorno del cortile e presso del peristilio trovasi praticato un canale per dare scolo alle acque con piccoli pozzi in

<sup>(1)</sup> Questo pregevolissimo monumento fu illustrato dal Commend. Quaranta con la sottoposta iscrizione Osca Napoli 1854, e chiarito nella grande opera in foglio massimo de'fratelli Nicolini, all'art. Terme presso la porta Stabiana, intitolata Le case ed i monumenti di Pompei disegnati e descritti. Napoli MDCCCLIV. La iscrizione volta in italiano suona così: Mario Aetineo figlio di Mario Questore col danaro delle ammende per decreto (de'Decurioni) fece eseguire.

<sup>(2)</sup> Marziale. Sonat aes thermarum pilam ludere pergis? Spartian. in Hadrian.

parte in parte, come è indicato nella pianta ai n. Il, e che servivan da purificatoi alle acque che fluivano dal tetto, le quali per mezzo di tubolatura andavano a rinnirsi nelle sottoposte cisterne per essere somministrate a' bisogni delle Terme. Il pavimento è di terra battuta immischiata a pezzetti di mattone. Le mura del porticato dalla parte de' bagni sono gaiamente dipinte di festoni, di piante, di plutei e piccoli cancelli, di paesetti, e di vedutine fra vivacissime riquadrature di un rosso cupo, come ancora di vasi, di corone, di tirsi con svollazzanti tenie, di cacciagioni, pesci e coccodrilli, e di altre produzioni nilotiche frammiste a bizzarre grottesche nella massima parte perdute, ma chi a traverso delle ingiurie del tempo ci fanno scorgere le loro bellezze, non potendosi fare a meno di lamentarne la perduta loro integrità. Importantissimi però sono i preziosi avanzi degli stucchi lavocati sulle pareti dirimpetto e propiamente dalla parte superstite del muro di cinto del quarto lato del cortile. Qui, invece delle solite architetture dipinte con franchezza e bizzaria, vedi la parete coperta di accurati bassirilievi di stucco, coloriti e frammisti a vedutine dipinte; e se il tempo è stato avaro di serbarcene la interezza ci ha disvelato però il metodo che gli antichi avevano nello eseguire i lavori di plastica a bassorilievo; dappoichè dove qui lo stucco è caduto è rimasta la traccia de' contorni, che graffiti vi si veggono da puntuto stelo, il che rimonta a'primi passi de' lavori di plastica a bassorilievo (1). Con tale sussidio abbiam potuto riconoscere dalle parti ancora esistenti che la decorazione fu distribuita in tre compartimenti, ed ognuno diviso in due zone. Primeggia nella zona inferiore del primo, ch'è il più conservato, lla rapito dalle ninfe

<sup>(1)</sup> Vedi il vol. XV di quest'opera alla Tav. LIV, dove parlandosi delle teste ceree cumane sì discorse da noi dell'avvenimento della figlia di Dibutade di Sicione che porse al padre l'occasione di riempire con argilla i contorni della testa del suo amato da essa segnati al chiaro di una lucerna sul muro della sua stanza con uno stelo, dandogli così le forme. Plinio storia nat. lib. XXXV. XLIII. e seg.

con clamide svolazzante sulle spalle stringente due giavellotti nella sinistra e reggento l'idria nella destra che ansioso appressa alla fonte ove corre ad attinger l'aqua; qui la fonte è espressa da due seminude ninfo, delle quali quella ch'è più vicina al giovinetto sostiene l' urna sgorgante l'acqua, alla quale trovasi avvicinata l'idria portata da Ila, nel mentre che una terza ninfa appiattata stende le mani per rapire il leggiadro garzone. Nella zona superiore è espresso Bacco stante che carezza una capra, e al di sopra un piccolo paesaggio con edifizi. Scorgesi nell'altra zona una vedutina con architetture ed un faunetto che sale sull'alto di erta scala scherzando col timpanello. Più in su giace un giovane Bacco sdrajato con ritone in mano, ed una pantera accovacciata a'suoi piedi; ed anche qui vedesi vago quadretto di paese con edifizi: termina la composizione di tutto questo compartimento con una specie di tribuna sporgente e sorretta da un medaglione ornato di grandiosa voluta. L'ultimo compartimento presenta nella parte inferiore Sileno con nebride e pedo in atto di porgere il ritone ad un satiretto che verso di lui stende la destra, sorreggendo con la sinistra un torchio acceso. Una imponente figura di Diana vestita di lunga tunica e con un cane ed una cervetta ai suoi lati riempie la superiore parte di quosta bella composizione, arricchita di accessorii e simboli di ogni maniera, come amorini, cigni, ritoni, lire, e duo Vittorie mostrando due tabelle dittiche aperte, in ciascuna delle quali è espressa su fondo bleu forse una biga come si scorge dalle redini de'destrieri e da porzione delle ruote, ed è chiusa dalla parte inferiore da una fascia di piccoli paperi, anche nuotanti presso ad acquatiche piante, di cetre, delfini ed altre adornezze che alle acque ed a'bagni han relazione. E poichè tai dittici tenuti dalle Vittorie alate trovandosi in rapporto colle bighe alludono a' giuochi di ogni genere ed alla gloria de' vincitori, possiam dire, senza molta esitazione, col nostro collega cav. Minervini, che stian qui a ricordare le vittorie riportate da que'valorosi palestriti, i quali si esercitavano vuoi nell'attigua palestra, vuoi nello sferisterio e nel colimbo,

o vasca da nuoto che voglia dirsi. E per quanto concerne il nuoto ravvisiamo nella località segnata al n. 16 della pianta le spogliatoje per coloro che si andavano a tuffar nell'acqua dell'attigua vasca per addestrarsi al nuoto, il che si rende prebabile dalle grappe superstiti di ferro, e dalla impressione delle tavole lasciate inferiermente a' muri, le quali mostrano la presenza di armadî destinati forse a serbar gli abiti di coloro che da qui passavano nella indicata vasca, la quale è profonda palmi 6 e per discendervi ha quattro scalini ne'due lati, e tre nel muro che guarda la palestra. I due compresi laterali n. 14 e 45 sen due serbatoi di acqua per somministrarne quanta ne occorreva alla gran vasca, come lo attestano le chiavi che in essi ancera si conservano.

Tra la parte esterna delle descritte vasche e l'arena della palestra scorgesi una leggiera prominenza a guisa di viale lastricato a grandi quadroni di tufo di Nocera, e che offre una adatta località al giuuco della sfera, venendo ciò sussidiato dal rinvenimento di due grosse palle di pietra perfettamente retonde, l'una più grande dell'altra, e dall'ingresso particolare, dal quale per l'andito num. 29 si accedeva dalla gioventù pompejana ai giuochi dello sferisterio per addestrarsi con que' pesanti esercizi a rinvigorire i muscoli e ad a isviluppare la forza. Per mezzo dello altro andito n. 21 e delle diverse sue diramazioni facilmente si riconosce il pendio del tetto che metteva al caperto i sottoposti locali, come il muro che il sosteneva mostra ancora qualche suo grazioso dipinto esprimendo era un paesetto, ora de' grifi, e talvolta de' delfini, delle fasce ornate di africani volatili, de' capri e delle androsfingi, che sempreppiù ci mostrano la presenza degli Alessandrini nella nostra trafficata Pompei. Le contigue località indicate al n. 20 della pianta con gli annessi duo compresi conducono per mezzo delle scale quivi indicate a' sotterranei dello edifizio: son tali compresi lastricati di grossolano mosaico, ricoderti di volte, e sono da opportuni lanternini illuminati. Non possiamo intanto fare a meno di lamentare la perdita degli stupendi stucchi, di maggier merito forse de'già descritti, e che qui decoravano le superstite

superiori mura delle stanze 18, 19 e 20, ove avventurosamente tra i contorni graffiti sulle pareti e qualche avanzo di stucco ancora può ravvisarsi il bel gruppo di mezzane figure rappresentante Dedalo che ha già lavorata ed applicata un'ala a la sinistra spalla d'Icaro stante al suo cospetto, affaticandosi ad un tempo a terminare l'altra.

Dal portico segnato in pianta al n. 17 si ha l'ingresso negl'indicati due compresi n. 18 e 19 che prendevan lume dalle rispettive finestre sporgenti nell'atrio; nel primo fu rinvenuto un grande braciere di bronzo di figora rettangolare e poggiato sopra quattro piedi, due de' quali a forma di branche leonine, sostenenti le protomi di alate sfingi, formano nell'insieme un elegante ornamento agli angoli anteriori di questo utensile la di cui superior parte termina a guisa di merlate mura, riempiendone gli angoli quattro graziosissime palmette. Stanno nella parte interna cinque spranghe trasversali a sostegno della fodera di ferro, la quale qui manea, ma che pure su ritrovata nell'altro simile braciere rinvenuto nelle prime terme scoperte nel 1825. Leggesi nella faccia principale del nostro braciere la ben conservata ed importante epigrafe M. NICIDIUS, e nel mezzo scorgesi l'alto rilievo di una piceola vacca, e dopo P. S., cioè a dire che M. Nigido Vaccula il fece a sue spese, stando quel bovino quadrupede come simbolo o geroglifico del cognome di Nigidio; e questa interpetrazione trova il suo confronto nella epigrafe del Calidario delle suddette prime terme, ove leggesi P. NIGIDIUS. VACCVLA. P. S. e nell'altro presso che simile braciere ritrovato in quelle stesse terme privo affatto d'iscrizione, ma fornito invece di essa della sola vaccarella non dissimile della nostra. E qui non dispiaccia di osservare che molti de'cognomi delle antiche case romane, secondo le attestazioni di Varrone (1), si riputavano originati dalla vita pastorale de'loro antenati, desumendesi da'nomi delle loro greggi, come i Porcii da'porci, i Caprilii delle capre, gli Equizii de'eavalli, i Tauri dal toro, ed altri simili, onde niente di più

<sup>(1)</sup> Nel suo libro delle cose rustiche.

verosimile che il Nostro Nigido Vaccula appartenesse ad una famiglia che dalle vacche avesse tratto il nome (1), e che tanto esso quanto gli antenati suoi molto contribuivano col proprio danaro alla splendidezza ed alla perfezione delle pubbliche terme.

Si passa datlo stesso portico n. 17 nelle ignobili stanze n. 22 e 23 perchè forse non completate dalle restaurazioni di questo lato dell'edifizio appartenente presso che tutte a' bagni di palestriti, segnate in pianta a' replicati n. 28, ed a' quali si accedeva per l'andito n. 21 che comunica con la strada n. 3, e si accedeva ancora al n. 24 ove sta una sealetta già murata dagli antichi stessi per impedire l'accesso a'terrazzi superiori a'quali in origine conduceva; ed è osservabile in questa località intatto un tubo di piombo che venendo di sotterra penetra nel contiguo compreso n. 26 per diramarvi le necessarie acque come or ora diremo. Fu in questa stanza che in un angolo si rinvenne la celebratissima iscrizione sopra lastre di travertino di pal. 3 per pal. 1 1/4 tinta di rosso negli incavi delle lettere, la quale chiarisce mirabilmente lo stato in che trovavasi la Città quando fu avvolta nella spaventevole catastrofe del 79, e le aggiunzioni e restaurazioni di questo grandioso edifizio dopo il memorando tremuoto del 63 imperando Nerone. La rinvenuta iscrizione è concepita come segue:

C · VVLIVS · C · F · P · ANINIVS · C · F · II · V · I · D ·

LACONICVM · ET · DESTRICTARIVM

FACIVND · ET · PORTICVS · ET · PALAESTR. ani

REFICIVNDA · LOCARVNT · EX · D · D · EX · EA

PEQVNIA · QUOD · EOS · E · LEGE

IN · LVDOS · AVT · IN · MONVMENTO

CONSVMERE · OPORTVIT · FACIVN.da

COERARUNT · EIDEMQUE · PROBARV. nt

(I) Bechi nella pubblicazione delle prime Terme Pompejane. Vedi su questo argomento il Welcher ed il nostro collega Cav. Minervini. che volta in italiano suona così

Cajo Vulio figlio di Cajo, e Publio Aninio figlio di Cajo Duumviri con giurisdizione, per effetto di decreto de Decurioni han commesso la costruzione del Laconico (ossia stufa) e del Destrictario (ossia stregghiatoio) e la rifazione del Portico e della Palestra, avvalendosi del danaro che per legge doveva spendersi a celebrazione di giuochi e per costruzione di monumenti, curandone ed approvandone la esecuzione.

Resta dunquo dimostrato da questa iscrizione che i duumviri Vulio ed Aninio (1) avevano commessa la costruzione di due nuove parti delle nostre Terme il laconico ed il destrictario (2) come infatti si veggono al n. 37 della nostra pianta il laconico, che chiaramente mostrasi di più recente costruzione delle altre parti dello edifizio mostrandosi tuttora intatti i marmi, e ben conservato il pavimento di musaico, e crediamo che la località segnata in pianta al n. 26 sia lo strecchiatojo, descrictarium, ossia il luogo ove i palestriti dopo di essersi esercitati ne' giuochi della palestra passavano per farsi astergere dal sudoro, mantenendoci in questo divisamento l'osservar non solo al suo ingresso un rialto di fabbrica appositamente costruito a non far discendero ne' locali inferiori 25 e 26 le acque che dovevan portar via le lordore prodotte dalle fregagioni; ma hensì il foro esistente nel mezzo dol pavimento per dare lo

<sup>(1)</sup> Questi due decurioni leggendosi la prima volta ne'programmi pompejani, appartennero a quel che sembra all'ultimo anno di Pompei, come il pruova il rinvenimento di questa iscrizione non ancora posta al suo sito. Vedi su tal proposito le osservazioni del nostro amico e Collega cav. Minervini nel suo bullettino Archeologico anno V. pag. 113.

<sup>(2)</sup> Il vocabolo destrictarium non si trova ne'lessici; la intelligenza però ne riesce agevole quando se ne consideri la sua situazione poco discosta dalla palestra e da'bagni, dappoichè il verbo destringere determina chiaramente l'atto di fregar la pelle con lo strigite per raccogliere il sudore, ed opportunamente ricorda Plinio il giovane dum destringitur tergeturque audiebat aliquid aut dictabat.

scolo a quelle acque nelle sottoposte cloache; del pari che il canale di fabbrica, di circa un palmo distaccato dal muro, costruito in giro di questo compreso, e diviso in sei compartimenti, nel quale scaturivano le acque di diverse temperature da due tubi di piombo formati a becco di oca come sono espressi nella pianta, ond'essere quelle acque usate ne' diversi bisogni del destrictario. Elevasi inoltre alla distanza di circa due palmi da questo canale un muricciolo di mezzana altezza da risvegliar l'idea d'un sedile, ove comodamente si potevano adagiare i palestriti per dar luogo alle fregagioni restando alle spalle di ognuno, per effetto de'divisati compartimenti, una specie di ripostiglio capace a contenere quanto poteva occorrere per strecchiarsi, lavarsi, ed ungersi.

Il pavimento di questa località è di opera signina: le pareti sono dipinte a fasce ondeggianti di bianco e di nero, e simmetricamente compartite da altre fasce di color giallo, leggendosi or qua ed or là lascivi motti e licenziosi programmi, i quali altra pruova ci forniscono, che in questo sito più persone si riunivano, ad oggetto di astergere il sudore lor cagionato da' diversi giuochi eseguiti.

Segue la iscrizione a far parola delle restaurazioni del portico e della palestra danneggiati probabilmente dal memorando tremuoto del 63; ed anche delle rifazioni delle parti crollate che si eseguivano ad appalto per decreto de' Decurioni e col pubblico danaro, che per legge doveva spendersi alla celebrazione di giochi, ed alla costruzione di pubblici edifizi: e qui non trasandiamo di notare che nell'arena della palestra fu ritrovata una statua ad erma di marmo, grande al vero, esprimendo un giovanetto di crespa capellatura avvolto in un pallio che gli ricopre le spalle, le braccia e le mani: sebbene di mediocre lavoro, importante si rende pel subbietto che presenta di quel demone Telesforo, variamente dagli antichi denominato, e che Pausania fra gli altri ricorda come una divinità di buono augurio, si per rapporto alla nutrizione che alla salute, le quali

cose ben si addicono alle conseguenze che si ottenevano dagli osercizi della palestra (1).

Descritta e divinata alla meglio che per noi si è potuto la parte esterna delle Terme, entriamo nelle singole sue parti prendendo a guida da un lato le dottrine del sommo Vitruvio, e dall'altro la pianta che abbiamo sot chio, la quale ci mostra due principali ingressi, l'uno dal portico numero 8, e l'altro dalla strada Stabiano segnato col n. 42. Appena vareato il primo ingresso n. 7 t'imbatti in una specie di andito n. 30 privo di volta e che comunica con due compresi attigui segnati col n. 6, e con la stanza rettangolare ricoperta di volta, n. 31, e priva delle sue decorazioni, non restando altro sulle sue vacillanti mura, che pochi avanzi di svenute dipinture. A questa segue altra più ampia stanza anche rettangolare (schola) seguata col n. 32 con analoga volta, e munita intorno interno di un continuato sedile con pavimento lavorato ad opera signina: essa è capace a contenere comodamente coloro che dovevano aspettare l'uscita de'primi entrati per aver luogo nei bagni. La decorazione di stucchi di questa stanza esprimente bizzarri e graziosi arabeschi, ed una ligurina di Apolline presso la sua cortina sono quasi distrutte; meno sconservati però son due Amorini che guidano un delfino, altrettante tigure virili vedote di profilo su di un piedistallo, i diversi rosoni e cassettoni delle volte col rilievo di alcune figurine di baccanti e genietti danzanti, frammizzati da militari trofei, da triremi e tritoni, che allo svollazzare de'loro mantelli si rendono svelti e leggiadri, e fanno molto grata e ridente tutta la decorazione. Sulle mura del lato sinistro sono osservabili diverse nicchiette rettangolari sopra di un cornicione collocate quasi ad altezza di nomo, le quali fan cre lere che questa località o tutta o in parte era destinata ad uso di spogliatoio. Dal lato dritto dell'at-

<sup>(1)</sup> Vedi la splendida citata edizione delle case e monumenti di Pompei illustrati dei fratelli Niccolini, ove abbiam parlato, sul proposito delle Terme, di questo pregevolissimo monumento.

tiguo compreso è praticata un'apertura che dà ingresso al baguo. E qui con la scorta dello stesso Vitruvio c'imbattiamo nel centro del bagno. incontrandoci in un'ampia vasca circolare n. 33 co'corrispondenti scalini per discendervi, ed abbiam pure in questo sito ritrovato i diversi tubi di piombo che le acque trasportar dovevano in questo gran recipiente, come appunto da Vitruvio è indicato. Questo ameno compreso è sufficientemente conservato: gaja e ridente n'è la decorazione sulla circolare parete eseguita; sebbene guasta dal tempo, pure i disegni, che contemporaneamente alla scoperta furono presi e pubblicati nella citata opera de'signorini Niccolini, l'han serbata all'ammirazione de' viventi e de'posteri, e soprattutto le due belle figure a metà del vero giacenti l'una rimpetto dell'altra fra le deliziose verzure e zampillanti fontane. cioè un vecchio Sileno di prospetto ed una giovane Najade di schiena maestrevolmente composte e vivacemente dipinte, che producono il più gradevole contrapposto, e formano nello insieme la più ricreante permanenza di un sito dedicato a bagnarsi, ed a sollevare le membra. Sulle mura del lato sinistro di questo compreso sono incavate qualtro niechie circolari, passando per la estremità inferiore di esse, presso che all'altezza di nomo, un cornicione alquanto sporgente sol davanti. Queste nicchie accennano forse a che i bagnanti quivi deponevano le ultime sottili vesti che ricoprivano le loro persone prima di tuffarsi nel

Il calidario n. 35 (concamerata), sudatario (sudatio) ha da un lato il laconico col labro e di rimpetto il tepidario, come appunto ci vien ricordato da Vitruvio, che il laconico non mai disgiunto si trova dalla stufa e dal tepidario; dappoichè essendo tali membri delle Terme situati sull'ipocausto ricevevano ad un tempo que' gradi di calore che occorrevano: ed il lodato Vitruvio pur rammenta che il laconico è una grande nicchia semicircolare presso della quale ordinariamente trovasi il labro ossia bacino, o vasca rotonda di marmo, dal mezzo della quale pollava l'acqua calda per le lavande di coloro che prendevano le stufe;

ed a moderare il grado di calore di questa stanza pendeva dalla volta uno scudo di bronzo raccomandato a delle catene; il quale aprendosi e chiudendosi a guisa di valvola la temperatora ne regolava. Il nostro laconico corrisponde a meraviglia alla descrizione del sommo architetto: ha la sua nicebia cel labro, e di rimpetto il tepidario, ma disgraziatamente la volta è rovinata, le mura son maleence, spiantato il pavimento, e tracce non rimangono di catene, nè di scudo. La conformazione dell'ipocausto n. 34 e 36 a pavimento sospeso, l'artifizio delle stufe per mezzo delle concamerazioni abilmente eseguite e tuttavia in parte esistenti osservar si può sulla pianta. Meritano intanto di esser conside rate le località notate in pianta ai n. 43 e 45 in cui trovasi intatta la principal ramificazione dei condetti di piombo con le loro chiavi a robinet, indicate in pianta a lineette parallele, per mezzo delle quali davasi la necessaria quantità di acque la dove il bisogno il richiedeva; e l'altra segnata al n. 43, ove que'condotti, prolungandosi in due serie indicate nella pianta, la diramazione delle acque in tutto l'edilizio provvidamente compievano: come del pari è importantissimo il rimarcare l'attiguo compreso rettangolaro annesso al descritto ipocausto, e segnato in pianta co'n. 46, ove son costruite tre vasche circolari di fabbrica a mattoni, le quali contener dovevano quello tre caldaje di bronzo ricordate dal ridetto Vitravio hachena, cioè caldarium, tepidarium frigidarium, il che vien confermato da diversi frammenti di rame delle caldaje che in esse erano adattate; e dat confronto de' disegni delle antiche terme riporlato dal Marchese Marini (1). Partono da queste caldaje diversi tubi come è espresso salla pianta, e che conducevano le acque caldissime del calidario, le tiepide del tepidario, e le fredde del frigidario nelle diverse località inservienti principalmente all'altra parte de' bagni, vogliam dire a quella delle donne: e sono notabili attigue a questo luogo due scalette, che da un lato menano a'compresi, dove sono i condotti della dirama-

<sup>(1)</sup> Vedi la citata opera de'signori Niccolini all'articolo Terme Stabiane.

zione delle acque; e dall'altro conducono al central compreso n. 46 ove accanto scorgesi altra scaletta che guidava ai letti, ed altri siti superiori per comodo delle Terme, località tutte inservienti agl'interni uffizi de' bagni, sia di portinai e custodi, sia di fornaciari e di servi; sia di quanti altri necessari fossero a Terme così ampie, pronti ad accorrere ove il bisogno frequentemente li richiedeva.

Eccoci ora nel bagno delle donne come sulle prime accennammo, e con la scorta dello stesso grande architetto romano passiamo a divinarne le parti. Ed in pria osserviamo in un migliore stato di conservazine i bagni delle donne, perchè il laconico, aggiuntovi da' magistrati qui sopra dalla iscrizione indicati, lor dà la fisonomia di un più recente e meno danneggiato lavoro, a dispetto della rovinosa catastrofe del 79. Qui i bagni sono ad un dipresso simili a quelli degli uomini che or ora abbiamo lasciati; ed anche in questi si trovano praticati due principali ingressi, l'uno dalla strada Stabiana che conduce alla sala di trattenimento segnata al num. 39 con un altro subordinato per l'andito num. 41 che conduce allo spogliatojo ed al bagno freddo num. 40 della pianta: ed il secondo ingresso dalla strada dell'Abbondanza al num. 49 che per l'andito num. 48 munito di sedili mena allo stesso bagno freddo num. 40 conformato da magnifica vasca rettangolare, nella quale si scendeva per mezzo di acconci scalini di marmo, come vedonsi nella nostra pianta indicati; qui il pavimento è di musaico; in giro vi è un sedile per comodo delle bagnanti. Il calidario ed il laconico, segnati in pianta col num. 38 e 37, sono come quelli or ora descritti ne' bagni degli uomini; se non che il laconico ha il suo labro, le mura concamerate per le stufe, ed è mancante della nicchia.

Da ultimo l'ingegnoso architetto di questo esteso ed utilissimo edifizio con grande accorgimento provvide a quanto potesse occorrere non solo alle diverse branche delle Terme, ma eziandio a ciò che abbisognasse particolarmente nella parte ristorativa di ciascun bagnante; dappoichè destinò la parte esterna di questo stabilimento, che mena sulla strada

dell'Abbondanza ad una serie di botteghe segnate tutte in pianta co'n. 1, 5 e parte col n. 6, nelle quali istallar si potessero i venditori di calde vivande cotanto usitate in Pompei, e i venditori di diversi generi di commestibili, e di qualonque altra merce, che al comodo ed alle bisogna di tante svariate persone uscenti da'bagni fossero opportunamente apparecchiate; come infatti le ulteriori scavazioni, dalle tracce e dagli avanzi di utensili e di commestibili in tali botteghe ritrovati maravigliesamente han dimostrato: petendo pure talune di esse essere addette alla vendita di oli profumati e di svariate odorose essenze tanto usitato dagli antichi; perocchè è abbastanza noto quanto prodichi essi furono nello adoperare queste materie in fatto di bagni, che in vaste edifizio addette a pubbliche Termo nen dovevano affatto mancare.

#### ELENCO DEGLI OGGETTI RITROVATI NELLE TERME.

Oro — Pajo di orechini a foggia di spicchio di aglio: dalla parte superiore evvi una piccola traversina di sostegno con un bottoncino superiore e spilla ritorta per adattarli all'orecchio.

Bronzo — 219 monete di moduli diversi, ed in gran parte correse. Un suggello, Gran braciere descritto già a pagina 6: in esso furono ritrovati un vase frammentato e due anelli. Bagnarola malconcia dal tempo. Sgabello rotto ne'piedi. Vaso semisferico a forma di campana con manico staccato terminante a teste di ariete. Piccola campana priva di battecchio. Una pignatta 22 cardini di diversa dimensione, alcuni dei quali non hanno la solita piastrina. Cinque grappe. Tre chiodi. Parte di una catena frammentata, di cui quattro maglie sono a guisa di fibula. Avanzo di una catenuzza di campana. Basetta di candelabro. Piccolo manico di un vasetto. Sci bilichi, cinque de'quali sono con le piastre. Specchio frammentate di forma circolare. Serratura. Frammenti di altre ferrature. A vanzi di alcune mappe, scudi, e stanghette. Un lucchetto. Una borchia. Due saliscendi. Diverse scibe e piccole grappe. Ago saccolare. Piattino.

Ferro — Cinque accette di diversa dimensione. Pala con suo manico staccato. Tridente. Piccola serratura con diversi chiodi. Cancello. Altro cancello rotto. Una spranga. Un anello. Quattro piccole chiavi. Cassonetto di serrature. Diversi chiodi e perni. Corchio diviso in tre parti. Lungo bastone. Martello col suo manico. Tre grosse sbarre. Due raschiatori frammentati. Due ganci. Molti frammenti ossidati ed indescrivibili.

Piombo. — Diverse lamine e molti frammenti di un tubo. Altro diviso in due pezzi. Un pezzo cilindrico tutto acciaccato. Svariati frammenti di tubolatura ed altri pezzi informi.

Vetro — Piccola boccia rotta nella bocca. Bottiglia sferica con collo rotto. Altra bottiglia con piccolo manico. Due caraffine sferiche. Due tazze. Sei lagrimatoj, uno dei quali rotto. Diversi frammenti di lastre da finestra. Piccolo fusaiuolo frammentato nel giro. Sei pietre per bottoni. Avanzo di un piatto con tre monete aderenti. Bilico privo di piastra. Tre grani da corona ordinariamente detti coralli. Zappa frammentata. Piccolo vaso. Bicchiere con manico lavorato a piccole mandorle intorno rotto e frammento. Frammenti di diversi vasetti e tazzoline.

Marmo—Orologio solare fregiato d'iscrizione Osca, menzionato a pagina 2 e designato in cima della pianta n. 50. La celebre iscrizione, di sopra cennata, in travertino, nella quale si parla della restaurazione della palestra e dei portici e dell'aggiunzione del Laconico e del Destrictario. Statua terminale di circa 6 palmi. Tre palle di travertino trovate nello sferisterio. Piccolo pezzo bislungo di giallo antico. Altro quadrato di cipòllino. Piccolo pistello rotto frammentato nella parte superiore. Capitello. Diversi rottami di marmo bianco rinvenuti nel gran braciere, ed alcuni altri colorati.

Stucco - Mascheretta di un Fauno. Diversi frammenti. Trapezoforo frammentato. Coperchio di un puteale privo dell'anello per sollevarlo.

Terra Cotta — Statuetta senza testa e frammentata nelle braccia. Statuetta di un vecchio frammentata nelle braccia e nelle gambe. Statuetta clamidata e mancante della testa. Due gambe di altre statuette

Abbeveratojo di uccello privu di manico. Tre lucerne a due lumi, una delle quali con testa di Medusa nel centro e con anello rotto. Altre due lucerne a due; in mezzo ad una di esse è attaccato un pezzo di ferro. Lucerna grande ad un lume con incerto basso-rillevo nel mezzo altre sedici lucerne più piccole ad un lume, alcune delle quali frammentate. Grossa pignatta a due manichi. Brocca a due manichi rotta nella bocca. Altra più piccola. Sei oleari ad un manico, due de'quali sono rotti nel manico, ed un altro nella bocca. Tre vasettini. Sette pignattine ad un manico, alcune delle quali rotte nella bocca o nel manico. Quattro piatti, e fra essi due di piccola dimensione. Una tazzolina. Conca. Oreiuolo privo di manico. Anfora ad un manico, e diversi frammenti. Piccolo coperchio, vari frammenti di embrici con lettere ORDITI ORDI. M. A. ad ORDI C. A. M. che sembrano altrettanto maniche delle rispettive fab briche.

Osso — Piccola mano votiva posta in cima di una guaina unica, priva dell'indice, avendo l'annulare ed il dito mingnolo picgato. Due fusajuoli. Cucchiarino. Fuso col suo fusajuolo. Quattro utensili per lavori donneschi. Piccolo frammento a forma di cuore. Netta orecchio frammentato nella punta. Diversi ossi o teschi di quadrupedi. Gusci di testuggino.

Produzioni marine - Grande lumaca. Due conchiglie.

Giovambatista Finati.

## RELAZIONE

DEGLI

# SCAVI DI POMPEI

Da Marzo 1852 a Dicembre 1855.

GLI Scavi di Pompei, sorgente perenne di mounmenti e speranza crescente de' dotti e degli artisti, vengon di recente ad arricchire il patrimonio dell'archeologia e delle belle arti con la importantissima scoperta di un antico tetto che rienopriva parte della casa posta a destra calando la così detta strada di Stabia. Questo edifizio è il primo che si è scavato dopo l'altro, del quale tenenmo parola nell'ultima relazione (1) pubblicata nel XIV volume di questa opera, essendosene cominciato lo scoprimento nel marzo del 1852. Desso fu controsegnato col n. 57 (2), ed è il primo casamento che siasi scavato col lodevole metodo adotlato dall'attuale amministrazione di sterrare (3) orizzontalmente i fabbricati, in

- (1) Fu anche l'ultima scritta dal nostro egregio collega cav. Bechi Architetto Direttore degli Scavi, ahi! troppo inattesamente tolto al bene delle artistiche lugubrazioni!
- (2) Si trova questo edifizio iudicato col n. 57 per un plausibile sistema non ha guari introdotto per dinotare con numeri progressivi gl'ingressi degli edifizii sulle diverse strade di Pompei. Colla scorta di questi numeri si vedrà che sulla stessa strada varie botteghe furono pure dissotterrate, delle quali alcuna se non faceva parte di questo edifizio, apparteneva allo stesso proprietario, come in altri consimili casamenti, frequentemente si osserva.
- (3) Ad essa è dovuta la scoperta di questo antico tetto per avere eliminato dalle scavazioni il metodo di disterrar gli edifizii con tagli verticali che facevan talora con le spinte delle terre scrollare anche le fabbriche, degradando e distruggendo quanto incontravano nalla loro caduta!

modo che le terre gradatamente liberando le mura, queste restano, a cominciar dalle coperture, sostenute dal masso delle terre sottoposte, da potersi agevolmente praticar da un lato le necessarie riparazioni, e dall'altro disegnarno le parti sonza nulla perdersi, que siano ridotte dalla continuata umidità de' secoli nello stato di deperimento. Con questo sistema di escavazione comparvero in sulle prime intatti gli architravi del peristilio del primo cortile, e precisamente quelli posti lungo il late segnato in pianta con AB, ove varii dipinti si scuoprirono di paesaggi, ed altri esprimenti ora un Sileno con Amorino, talvolta un Genietto, tale altra una Baccante, e soprattutti attirò le osservazioni dei dotti e degli artisti una bellissima Vittoria ad ali aperte, con eleganza panneggiata, ed armata di lancia e di scudo, che severamente guardando a sinistra, s'incammina a destra sollevandosi appena dal suolo. Ma ciò che più rileva si è che nell'arcotrave della parte anteriore del peristilio comparve una decorazione di altri interessantissimi dipinti, fra' quali un combattimento di Greci ed Amazzoni infelicemente caduto; e se la diligenza dei disegnatori locali non ne avesse all'istante tratto un disegno, se ne sarebbe insieme con esso perduta anche la memoria. Fu in questo stesso peristilio, e segnatamente lungo i lati AB BC, che si rinvennero all'altezza di otto o dicci palmi dal suolo varii frammenti di pavimento a siunino appartenenti forse al terrazzo ivi esistente. Ed al proposito di tal peristilio notiamo co' signori Niccolini (i quali questa stessa casa n. 57 lescrivono nella loro splendida opera sulle case e monumenti di Pompei) che a prima giunta par si ravvisi tale un anomalia da non sapersi spiegare. Fra le dieci colonne che circondano il giardinetto, abbenchè tutte dello stesso ordine, le quattro che son di fronte alla entrata visibilmente più corte delle sei rimanenti sul pavimento si elevano. Ma dal poco che pur ci avanza della parte superiore di questo peristilio è facil cosa giudicare che nel primitivo suo stato anzi che scorgere tal discordanza un grazioso e pittorico insieme produr doveva la disuglianza di cosiffatte colonne per tal modo disposte: tanto è il sagace accorgimento e tanto il buon gusto con cui seppe lo ingegnoso artefice mascherare quell'apparente anomalia, situando rimpetto alla entrata più basso l'arcotrave dell'intercolunnio. Le stanze che immettono in questo peristilio

non hanno uscio, ed in quella di mezzo che forse era una sala di conversazione, exedra, diversi dipinti si rinvennero molto sconservati, ed in gran parte caduti; ciò non pertanto a traverso di tanti guasti riusci al collega Minervini (e il pubblicò nell'anno I del suo Bull. arch. n. 10) riconoscere nel mezzo della parete un importantissimo quadretto esprimente Alemeone che furibondo si prepara ad uccidere la sua madre Erifile, vedendosi sulle turrite mura poste alle spalle tre desolate donne che a metà della persona sporgenti sul luogo del misfatto vorrebbero con le loro mani alzate impedire il tragico spettacolo. Osserva il Minervini che sul suolo si veggono le ombre projettate delle prime due figure; su di che notano i signori Niccolini che non a caso furono projettate dallo artefice le ombre dei due protagonisti così sensibilmente, perchè forse volle indicare l'ora in che l'orrendo matricidio fu consumato; ed in questa ipotesi il misfatto mi sembra avvenisse o al sorgere o al tramontar del sole.

Proseguendosi lo scavo dell'edifizio si ritrovarono a 7 palmi circa dal piano delle stanze segnate in pianta con la lettera F quattro scheletri di gente povera, senza che si fossero rinvenute loro dappresso nè monete, nè oggetti di oro; ed approssimatosi lo sterramento più verso del suolo, s'imbatterono i cavatori in altro scheletro conficcato in un cunicolo praticato dagli antichi stessi nella parete meridionale di quella stanza. Non altro che due monete di bronzo di modulo mezzano si raccolsero presso di quell'ossame, l'una di Vespasiano e l'altra di Claudio; il che pruova che tanto i primi quattro, quanto l'ultimo sventuratamente non giunsero a sottrarsi da quel flagello, e che non erano di quelli che cessata l'alluvione di cenere commista ad acqua infuocata (1) e seguita la

<sup>(1)</sup> È ormai dimostrato che la catastrofe pompejana non ebbe luogo per mezzo di pioggia di lapillo rovente, ma bensì di acque bollenti a cenere commiste eruttate dal Vulcano, che quasi sommersero la massima parte della città, la quale venne dopo poco colmata dalla pioggia di rovente lapillo. La suprema sventura della famiglia Arrio Diomede ne somministra una pruova irrefragabile, poichè nella speranza di potersi salvare essa si rifuggì nel fondo immensa piove di rovente lapillo s'immettevano nelle case o per deru-

barle o per sulvarne le cose la più preziose (1). E ci mantiene in questo divisamento lo scavo in seguito fattovi, che produsse oggetti di poca importanza, da non meritare le ricerche di quegli infelici che vi perderono miseramente la vita, Tali oggetti furono:

#### Bronzo.

Venti teste di chiodi — Quattro serrature — Una chiave — Due cardini — Cinque così dette scibbe a meccione — Altro quattro per sostegno d'imposte — Due anelli — Tre borchie — Una caldaja — Una pignatta— Un vasellino — Una pinzetta — Una tazzolina — Sette monete, tre delle quali di modulo medio e quattro di modulo piccolo; e poche altre cor-

della cantina, ove restò sciaguratamente sepolta sotto le cenori e l'acqua bollente che vi penetrarono. Nello scavo di questa cantina si rinvennero gli scheletri di quegli sventurati individui, ed insieme con essi diversi preziosi oggetti, osservandosi sul masso della cenere circostante la impressione del seno e delle spalle di una donna di quella infelice famiglia, il di cui scheletro eravi al disopra giacente. Con molta cura il masso di cenere fu raccolto ed intatto si serba nel real Musco Borbonico ad attestare che lo acque a cenere commiste furon le prime a seppellire la nostra Pompei; e non altro che cenere ed acqua combinate a guisa di loto poterono prendere quella impressione. Il fu nostro collega Abate Carmine Lippi ne suoi lavori geodetici sosteneva che l'acqua e non il fuoco aveva sepolto Pompei; e l'altro chiariss. collega Principe di Sangiorgio attual Soprantendente generale degli Scavi e Direttore del real Museo, cui è principalmente dovuto il cennato metodo di escavazioni orizzontali, il dimostrerà quanto prima con apposito suo lavoro.

(1) La presenza del rinvenuto cunicolo, nel quale già un uomo si cra conficcato, potrebbe far supporre che quei cinque scheletri appartenessero a gente del proprietario che mentre stavan per penetrare nello interno dell'abitazione restaron sorpresi ed asfissiati dalle micidiali esalazioni bituminose (conosciute anche oggi col nome di monete): il che spiegherebbe che i tanti buchi, di cui si trovan forate le mura di molte abitazioni pompejane, sieno stati fatti al oggetto di ricercare questa sepolta città dagli stessi suoi abitatori superstiti: senza le quali ardite ricerche, immense sarebbero le suppellettili che gli Scavi raccoglierebbero da questa commerciante e doviziosa Città.

rose e fra loro dall'ossido ammassate. In fine un gruppetto alto di 401000 esprimente Ercole che brandisce la clava, ed un giovinetto in abito e berretto frigio genuflesso ed in mossa supplichevole, forse Priamo giovine che implora la vita da Ercole ingannato da Laomedonte per la negata mercede del salvamento di Esione dal mostro marino.

#### Ferro.

Una serratura — Un tripode — Un fornello infisso nel suolo della Faberna segnata in pianta con la lettera M, in dove tuttavia si ritrova.

#### Terra cotta.

Un gran vaso a due manichi — Un'aretta — Una specie di unguentario a guisa di caraffella — Due lucerne ad un lume — Un piatto con vernice rossa — Una tazzolina con vernice nerastra — Due olearii — Una pignatta — Due pesi da telaio — La parte superiore di un'anfora.

#### Vetro.

Un lagrimatoio e due caraffine — Nove coralli, ed una pietra per bottone di pasta vitrea.

### Piombo.

Un vaso cilindrico per conservare acqua, ornato esteriormente di figurine e borchie: era esso collocato presso la colonna del peristilio del primo cortile segnato in pianta con re lettere D. E.

Contiguo a questo cortile, e propriamente alla imboccatura dell'atrio (1) ne'siti segnati in pianta a b furono ritrovate due borchie per cortine (2) figurante ognuna una prua di trireme; e poco più innanzi si sco-

- (1) Il pavimento di quest'atrio è di opera signina, con pezzetti di marmo bianco, ed a maggior distanza altri più grandi disseminati pure vi si scorgono.
- (2) Che diversa ed elegante tapezzeria decorava i principali siti delle case pompejane, e che cortinaggi di vario genere vi fossero ne' passaggi dall'interno degli appartamenti a' cortili, lo pruovano non solo le ritrovate borchie che le cortine assicuravano, ma palesamente cel dicono le diverse stanze prive di usci che in questo cortile immettono, e che chiudevano i diversi ingressi con adatte cortine; oltre di che tale usanza la vediamo quasi attuata negli stessi dipinti pompeiani che simili decorazioni e cortinaggi costantemente ci mostrano.

pri nel mezzo un grandioso ed elegante compluvio GG rivestito di bianco marmo, con cornice nella parte interna, sul di cui suolo sta eretta una piccola baso di marmo a guisa di pilastro con intaglio di fogliame a bassorilievo, sulla quale poggiava una piccola vasca di bianco marmo, destinata ad uso di fontana, e scorgendosi di fronte un pilastrino di fabbrica, rivestito pur di bianco marmo, pel quale passava un condotto di piombo destinato a portarvi un zampillo di limpida acqua, a traverso di alcune conchiglie artistamente al disopra del pilastrino aggruppate; od è rimarchevolo un'ampia mensa marmorea che l'è dappresso sostenuta da due laterali sostegni di chimerici grifi ed arricchiti di sculture, ripetendosi dall'altro lato le consimili sculture, o bassirilievi che vogliani dirsi. Son pure osservabili presso al compluvio due sfogatojo appartenenti forse ai sottoposti condotti delle acque (una delle quali ha un coverchio di marmo) destinate ad animare i zampilli e le fonti di questa casa. A far cosa grata ai nostri leggitori abbiam fatto delineare a sinistra della pianta i particolari dell'elegante mensa S, co' suoi sostegni a guisa di grifi chimerici di ottimo stilo, e che racchiudono nel campo un cornucopia poggiato su di un globo da due zone fasciato: ed osserviamo con gli stessi signori Niccolini graffite rozzamente su questa mensa le cifre numeriche LXXXIX, le quali la deturpano, senza potersene indagar la ragione, ma che al certo additano una mano profana che spensieratamente si dilettava di sciuparla, come a di nostri con molta frequenza vediamo accadere nelle domestiche mura! Presentiamo ancor delineato il pilastrino T con suvi il gruppo delle conchiglie U; e più innanzi la marmorea vasca X col suo sostegno Y accuratamente a fogliami lavorato.

Inoltratesi le escavazioni con lo stesso metodo orizzontale, si ebbo la gioia di veder comparire intatte quattro tettoje alquanto incurvate, e quasi riposantisi sopra le sottoposte stanze ripiene di terra in esse trasportate dalla alluvione vulcanica, altra pruova irrefragabile che la città fu ricoperta da acqua e cenere vomitata dal Vulcano, e non già da solo lapillo, comechè venne in seguito cruttato, come si osserva dalla stratificazione lapillosa soprapposta alla gran massa di cenere concretata dall'acqua. E ne duole che l'urto di tali acque a cenere commiste ne resero talmente guaste le mura, che i dipinti appena poterono esser disegnati

da' solerti ed intelligenti regi disegnatori, i quali giunsero a ritrarre le belle o diverse armi, come elmi, usberghi, scudi, che a guisa di un fregio decoravano la parte superiore della parete occidentale del 2.º cortile N a dieci palmi dal suolo.

A maggiore intelligenza dei nostri leggitori riportiamo il brano di una scrittura su tale scoperta importantissima del nostro egregio collega sig. Gaetano Genovese Architetto Direttore degli Scavi, cui molto è dovuto dall'archeologia e dall'arte nell'attuare con zelo ed intelligenza il novello sistema dello scavo orizzontale.

«Di fatti sopra spazi interni e quasi che postici al secondo peristilio di quella medesima casa n.º 57 appena dopo palmo 1 25 dal piano della campagna nell'originaria posizione si discopriva il culmine di un piceolo tetto ad una sola ala lunga palmi 22.9, larga palmi 4.7, ancor ben configurata, benchè con tegoli di varia forma e dimensione, come di rimedio composta, quasi che tutti rotti, contenenti tre di essi dei lucernai di differenti figure con la confluenza delle acque sopra altro tetto; ed era da notare che su quel culmine un avanzo di muro spezzato nella caduta vedeasi decorato da un lato, lo che addimostrava che quello edifizio era molto più alto sulla superficie del terreno nel modo che può ancora osservarsi.

« Quel favorevole e prezioso scoprimento faceva raddoppiare le cure e la diligenza nello escavare; ed ecco dissepolto altro tetto a quello congiunto di copertura all'indicata località, ma non intiero, eppure in tale stato da poterne fare un esatto rilievo in disegno, da offrire chiaramente la direzione diagonale della confluenza delle acque, la totale configurarazione di esso, ed i tegoli confluenti giacenti a mo di scacchiera nello angolo rientrante. Mi accingeva quindi, perchè riposava sopra strato mobilissimo di lapilli, i quali per metà lo avevano involto in rovina ove alcuni voragini vi esistevano, a raccoglierne le parti e precipuamente uno di que'tegoli confluenti in 38 pezzi, che diligentemente metteva insieme sopra malta, onde non perderne la forma, la grandezza e le impronte preziose della sopprapposizione ad esso degli altri tegoli piani e curvi. Questo importantissimo frammento, di cui ho a raccoglierne pel meno

per ora altri due meno frammentati nel piccolo mentovato tetto, riempio un voto di costruzione, offre un semplicissimo, facile e perfetto sistema di riunire e dirigere lo acque negli angoli rientranti dei tetti, per 18 secoli se non del tutto sconosciuto, almen certamente ignorato dal Mazois e da altri raccoglitori e restauratori de' monumenti di Pompei, almeno in poca curanza è stato tenuto da' costruttori per la incerta destinazione ed uso che doveva avere; stante che pei luoghi, in cui tali confluenze erano apparenti, si hanno pregevoli frammenti degli antefissi di tali tegoli superstiti; ma di questo niuno esempio si ha così bello e perfetto fra quelli che veggonsi ora riuniti nel real Museo Borbonico e nel tempio di Mercurio destinato a collezioni in serie di molti oggetti di antichità pompejana da soddisfare i dotti, gli archeologi, gli architetti costruttori, e gli amatori delle antichità; de' quali tegoli confluenti sono state memorio tratte da artisti esteri non esattamente uguali e perfette al presente : sicchè col disegno che mostro di questo tegolo (1) ora scoperto in Pompei in comparazione di altri anteriormente disegnati scorgesi la imperfezione degli anteriori forse disotterrati e non più esistenti, tranne uno di bella forma nel Museo Borbonico, da rassembrar divinati, mentre che il presente è un modello perfettissimo in tal genere. Ed invero la semplice forma leggiermente angolata in relazione al piccolo pendio dei tetti antichi di quella regione, la idonea grandezza di palmi 3 per lato, il taglio normale alla diagonale de' due angoli opposti, onde costituirlo un esagono irregolare e convenientissimo all'uso, e per questi lati brevi atto alla floenza delle acque, e la conformazione dei due orli ne'lati prossimi, ove più ove meno alti in ragione dell' ostacolo da opporre a' rivoli d'acqua della fila dei tegoli che vi corrispondono a guisa d'inflaenti, chiaro addimostrano la bellezza, la idoneità perfetta di questo tegolo nella costruttara de' tetti antichi da adottarsi ne' nostri, sopra semplice congegno di legni per sorreg-

<sup>(1)</sup> Si osservi nella pianta a lettera L.

gerne la serie in luogo de canali profondi e viziosissimi che si usano negli angoli rientranti dei nostri coperti. E si opportuna, semplice, economica e perfetta me n'è sembrata l'adozione, che di già l'ho
fatta seguire nel palagio degli Orsini, che per cura ed a spese del
real Governo sotto la direzione mia e del sig. D. Benedetto Lopez
Suarez si amplia, si restaura, si restituisce per quanto sia possibile
alla originaria integrità, e si riduce ad uso delle Amministrazioni dipendenti dalle reali Finanze e dal Ministero de' Lavori pubblici; e se
n'è costrutta una quantità per allogarsi ne' quattro angoli rientranti
del gran tetto dopo esperimento della felice applicazione a tale località, ch'è eguale a qualsiasi altra in simile condizione, »

Non abbiamo omesso di dare un'idea, per quanto si è potuto nelle angustie di piecola pianta, di parte del tetto nel modo si presentò nello scavo, e che abbiamo segnato con un'R nella pianta (1). Le più importanti particolarità di questo tetto abbiam pure indicate nella pianta, come un'antefissa o testa di canale K I, i lucernari, ed uno dei cennati tegoloni confluenti con superficie concava, e ch'erano a' lati del tetto per dare lo scolo alle acque (2): e sono quivi indicate con lettere 0 P Q L; ed a maggiore intelligenza dei nostri leggitori ne abbiam date le rispettive sezioni segnate con le lettere o p q l.

Dalla ispezione fatta di questa casa sembra che dessa sia stata in parte ristaurata dopo il tremuoto che devastò Pompei sedici anni prima della sua totale distruzione; ma ciò non impedisce affatto che si scorga nella sua pianta una novita a differenza d-Ile altre case pompejane che

<sup>(1)</sup> Vedi inoltre il citato Bullettino Archeologico del nostro dotto amico e collega sig. Minervini, anno secondo, t. 14.

<sup>(2)</sup> Queste acque si scaricavano nel tanto disputato compluvio di cui fa menzione Vitruvio, e che abbiamo segnato in pianta con le lettere G. G. È da leggersi su tale argomento la elaborata memoria recitata all'Accademia Ercolanese, e testè pubblicata pe' tipi della real Tipografia ed inserita nel volumo VIII dei suoi Atti, dall'amico e collega sig. Giuseppe Fusco sull'atrio e cavedio degli edifizii degli antichi, nella quale tratta del compluvio e dell'impluvio indicati da Vitruvio; prendendo in esame e con sana critica le interpetrazioni del Galiani, del Marini ed altri.

han presso a poco la stessa distribuzione delle loro parti, o generalmente hanno dopo l'atrio, il tablino, ed al di là di questo il peristilio: nella nostra al contrario dopo dell'atrio, non seguito dal solito tablino, si eleva un grandioso peristilio che occupa quasi egnale larghezza della casa, che col doppio cortile che vi si scorge rafforza sempre più il nostro divisamento espresso in altri nostri lavori, che la massima parte delle case pompejane eran divise in due parti, l'una per gli usi interni e domestici, l'altra di rappresentanza e per trattar le faccende, cui il capo di famiglia era dedicato. È notevole non pertanto essersi scoperto fra i dipinti di queste edifizio l'ovvia sacra rappresentazione delle due serpi che si ergono ai lati di una pianta sotto della quale trovasi un incavo forse per inserirvi la mensa, ove amministravansi le libazioni ed offerte, come può argnirsi da' gosci di uova che si rinvennero nel circostante terreno; il che petrebbe far supporre che questo edifizio fosse appartenuto a distinto e divoto personaggio tanto più che nelle pareti delle stanze, e specialmente sulla mura del cortile segnate in pianta con lettera N, svariati candelabri tramezzati da eleganti tripodi sono maestrevolmente Jipinti. Fra questi tripodi merita maggiore attenzione quello dipinto giallo imitante l'oro. Desso poggia su di una base decorata di una testa ad alto rilievo, donde si elevano i tre piedi, due iei quali conformati a guisa di colonnette con le loro basi e capitelli, e l'altro a figura di erma terminante in una testa di divinità, sulla quale poggia la coppa del tripode ornata di fogliami e di baccellature che fiancheggiano la protome della Gergona, e sormontati sono da un fregio di rosoncini franimezzati da cinque lire ingegnosamente scelte a decorar questo utensile sacro ad Apollo. Dalla bocca del tripode si elevano tre statuette panneggiate; quella di mezzo stringe nelle mani due grandi serpenti avvolti in complicate spire; le altre due laterali curvandosi alquanto al davanti afferrano con una mano uno de'dae Jescritti serpenti. Queste tre figurine sono sostenure da un cerchio con prominenti fiorellini, al quale restano attaccate; come del pari altro simile cerchio rinforza i tre piedi di questo elegante tripodo. Or dal complesso di tutti questi arnesi e dallo aggregato di tanti Apollonei simboli, ripetuti anche nella descritta mensa sostenuta da grifi sacri ad Apollo, potrebbe congetturarsi che il proprietario di questa casa devoto fosse al biondo Nume dell'armonia.

Nel mentre che portavasi a compimento l'escavazione della casa n.º 57, si scopriva la sommità di altro prossimo edificio con velta, nei di cui reni v'è riempimente di vasi figuli a guisa di anfore vote disposte in modo da configorar in forma di due controvolte estradossate piane da offrire un terrazzo, esempio unico in Pempei, comone nei monumenti romani, ma con piccoli vasi figuli. E poco innanzi con lo stesso sistema di escavazione orizzontale rinvenivasi a dodici palmi dal pavimento l'intero scheletro di un Ostiario con chiave di ferro nella sinistra mano, in cui aveva l'anello di bronzo ossidato, al quale quella chiave stava infilzata, giacente sul sinistro fianco in una stratificazione molto compatta prossima ad un angolo della Bettega n.º 65.

Ben a ragione sin dal principio di questa relazione chiamavamo i no. stri Seavi sorgente perenne di antichi monumenti, dappoiche dall'altro lato della strada Stabiana, e quasi di rincontro, venne fuori dalle ammassate terre una novella Terma più ampia e più importante di quella disotterrata nel 1812. Le principali sue parti sono già scavate, riconoscendosi nell'esteriore un'ampia arena cinta da dorico peristilio destinata forse a giuochi ginnastici che solean praticarsi prima del bagno, e nello interno il frigidario, il calidario, l'ipocausto ed altri membri appartenenti alla Terma ripartita in modo da riconoscere i bagni destinati per gli uomini, divisi affatto da quelli delle donne. Ma ciò che è sorprendente si è la integrità de' condotti di piombo che conducevano le acque ne' bagni, regolate dalle chiavi che ne distribuivano le necessarie quantità; del pari che la conservazione di un orologio solare piantato in cima del peristilio della palestra, a servir di norma al pubblico quivi riunito per conoscere le ore ai diversi usi della Terma assegnate. Questo edifizio formerà l'oggetto della susseguente relazione, e non sarà discaro di conoscere sin da ora che le principali sue decorazioni se non possone equipararsi alle lussuose e magnifiche decorazioni delle terme romane, soddisferanno al certo le aspettative degl'intelligenti osservatori con le loro elegantissime adornezze di elaborati stucchi, di mitologici subietti e di analoghi dipinti.

Giovambattista Finati



# INDICE

PER MATERIE

## DELLE TAVOLE

COMPRESE

## IN QUESTO SEDICESIMO ED ULTIMO VOLUME

## ARCHITETTURA

| Pianta della Strada dei Sepolcri in Pompei                                 | XIV   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pianta della Casa Suburbana di Ar-<br>rio Diomede                          | XV    |
| $P_{ITTURA}$                                                               |       |
| Madonna adorata da San Girolamo e                                          |       |
| dal Beato Pietro da Pisa — Quadro<br>in tavola di Fabrizio Santafede       | I     |
| Papa Liberio che getta le fondamenta<br>della Basilica di Santa Maria Mag- |       |
| giore—Quadro in tavola                                                     | IJ    |
| Dipinto Pompeiano                                                          | * III |

| Mosè prostrato al rovo — Curtone di<br>Raffaello Sanzio                         | XVI    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Dipinto pompeiano                                                               | XVII   |
| Piccola parete contenente le principali tinte usate nelle dipinture Pompe- iane | XIX    |
| $S_{\it CULTURA}$                                                               |        |
| Paolo III Farnese—Busto più gran-                                               |        |
| de del rero                                                                     | IV E V |
| Statua di Pallade in marmo greco .                                              | XX     |
| Venere Cullipige statua di marmo                                                | XXVII  |
| Narcisso Statuetta Pompeiana, bronzo<br>Sileno Statuetta Pompeiana, bronzo      | XXXIX  |
| $\mathcal{G}_{EMME}$                                                            |        |
| Pietre incise                                                                   | X      |
| Vasi detti volgarmente Etruschi                                                 |        |
| Patera fittile dipinta                                                          | XI     |
| Vaso sittile Cumano                                                             | XVIII  |
|                                                                                 |        |

# $P_{APIRI}$

| I papiri Ercolanesi XXIV E XXV                  |
|-------------------------------------------------|
| $U_{TENSILI}$ , $S_{UPPELLETTILI}$ , Ec.        |
| Lucerniere di bronzo ritrovato in Pom-          |
| pei VI                                          |
| Vari utensili di bronzo ritrovati in Pompei VII |
| Lucerna con Sileno, ed Ercole bria-             |
| co, bronzi di Pompei VIII                       |
| Mano votiva, bronzo di Ercolano IX              |
| Clipeo circolare di argento con basso-          |
| rilievo istoriato XII                           |
| Ornamenti muliebri XIII                         |
| Lucernale di bronzo rinvenuto in Pom-           |
| pei XXI                                         |
| Suggelli antichi XXII                           |
| Chiavi e serrature antiche XXIII                |
| N. B. Oltre alle descritte tavole, trovasi com- |

N. B. Oltre alle descritte tavole, trovasi compresa in questo volume la relazione degli Scavi, nella quale si parla delle Tavole  $\Lambda$  e B.



#### AVVERTENZA

Nel seguente Indice Generale ci siamo attenuti, così per la denominazione dei monumenti come per l'indicazione della loro provenienza, a ciò che è detto nelle rispettive illustrazioni dell'Opera. Si è data perciò come dubbia l'attribuzione de' monumenti, se tale è lasciata dagli autori de' singoli articoli, e non indicata la provenienza ove questa è taciuta.



# INDICE GENERALE DELL'OPERA



# ARCHITETTURA

## MONUMENTI ANTICHI

#### MONUMENTI SACRI

|        |                   |            |           |        | Wol. | Tav.             |
|--------|-------------------|------------|-----------|--------|------|------------------|
| Tempi  | o volg.           | letto di M | ercurio.] | Pompei | Ι.   | XXVII.           |
| Tempi  | o della           | Fortuna    | e limi-   | ))     | Ι.   | Rel. degli scavi |
|        | rofi.<br>Edifizi. |            |           |        |      | p. 15 e seg.     |
| ))     |                   | ))         | ))        | ))     | 11.  | B.               |
| >>     |                   | ))         | ))        | ))     | īv.  | Х.               |
| 1 famo | si edifiz         | zi di Pest | 0. ]      | Pesto  | XV.  | VII a XIV.       |

#### MONUMENTI PUBBLICI

| Propileo de' portici del Teatro.P | 'ompei    | Ι.  | XIV.    |
|-----------------------------------|-----------|-----|---------|
| Porta d'ingresso del Foro.        | <b>))</b> | I.  | XXVI.   |
| Interno del Teatro coperto.       | ))        | Ι.  | XXXVIII |
| Interno del Teatro scoperto.      | ))        | Ι.  | XXXIX.  |
| Teatro scoperto veduto dall'or-   |           |     |         |
| chestra.                          | >)        | Ι.  | XL.     |
| Portici de'Teatri.                | ))        | IV. | XL.     |
|                                   |           |     |         |

|                                  |        | Vol | Tav.           |
|----------------------------------|--------|-----|----------------|
| Prospett. del Portico de'Teatri. | Pompei | v.  | х.             |
| Pianta del Portico de'Teatri.    | ))     | V.  | XI.            |
| Anfiteatro.                      | Capua  | XV. | XXXVII a XXXIX |
|                                  |        |     | e XLI.         |
| Terme.                           | Pompei | Π.  | XLIX a LII.    |
| Terme, veduta.                   | ))     | IV. | XXVI.          |
| Fullonica e case adiacenti det-  |        |     |                |
| te delle Fontane.                | >>     | IV. | XLVIII e XLIX. |
| Molino e Forno.                  | ))     | v.  | XL.            |
| Bottega di commestibili.         | ))     | х.  | Frontespizio.  |
| Due emicieli scoperti ed uno     |        |     |                |
| coperto presso la strada         |        |     |                |
| dei sepoleri.                    | ))     | XV. | XXV e XXVI.    |
|                                  |        |     |                |

### MONUMENTI SEPOLCRALI

| Strada de' sepoleri.          | Pompei | 1.   | XXV.         |
|-------------------------------|--------|------|--------------|
| ))                            | ))     | XVI. | XIV.         |
| Sepolero di A. Umbricio Sca   | 16-    |      |              |
| ro Duumviro Pompeian          |        |      |              |
| rinvenuto nella strada d      |        |      |              |
| sepoleri.                     | ))     | XV.  | XXVII a XXX. |
| Sepolero di Nevoleia Tiche,   | li .   |      |              |
| Munazio Fausto e de' los      | '0     |      |              |
| familiari, rinvenuto nel      | la .   |      |              |
| via de' sepoleri.             | ))     | XV.  | LI a LIII.   |
| Triclinio funebre edificato d | a      |      |              |
| un liberto Callisto ad u      | n      |      |              |
| Gneo Vibrio, nella strad      | a      |      |              |
| de' sepoleri.                 |        | ī.   | XIII.        |

#### MONUMENTI PRIVATI

|                                    |         | Wol    | Tav.             |
|------------------------------------|---------|--------|------------------|
| Iconografia ed ortografia dei      |         |        |                  |
|                                    | Ereolan | o VII. | LIX.             |
| Casa denominata Omerica.           | Pompei  | i II.  | LV.              |
| Casa detta del Questore.           | ))      | V.     | Rel. degli seavi |
|                                    |         |        | p. 1 e seg.      |
|                                    |         |        | Tav. A. B.       |
| Due ease, quella detta di Ado-     |         |        |                  |
| ne, e l'altra contigua.            | ))      | VI.    | Rel. degli scavi |
|                                    |         |        | p. 1 a 3. Tav.   |
|                                    |         |        | A. B.            |
| Casa denominata di Meleagro.       | ))      | VII.   | 0                |
|                                    |         |        | p. 1 a 16.       |
| Casa detta del Fauno.              | ))      | VIII.  | 0                |
|                                    |         |        | p. 1 e seg.      |
| Casa detta dei Capitelli figurati. | ))      | Χ.     | 0                |
|                                    |         |        | p. 1 e seg.      |
|                                    |         |        | Tav. A. B.       |
| Prospettiva della easa detta di    |         |        | FT 4 1 1         |
| Championnet.                       | ))      |        | Frontespizio.    |
| Casa detta di Apollo.              | >>      | XIII.  | А. В.            |
| Casa appartenente a Marco Lu-      |         |        |                  |
| crezio Sacerdote di Marte,         |         |        | 1) 7 7 7 1       |
| Duumviro.                          | ))      | XIV.   | Rel. degli scavi |
| 0 1 0 1 0 111                      |         |        | Tav. A. B.       |
| Casa di Cuspio Panza Edile.        |         | XV.    |                  |
| Casa segnata eol Nº 57.            | ))      | XV.    | Rel. degli scavi |
|                                    |         |        | p. 4 e seg       |
|                                    |         |        | Tav. A. e B.     |

|                                 |       | Wol.  | Tav.            |
|---------------------------------|-------|-------|-----------------|
| Casa suburbana di Arrio Dio-    |       |       |                 |
| mede. P                         | ompei | XVI.  | XV.             |
| Cortile tetrastilo di una casa. | ))    | ν.    | XXV.            |
| Ingresso del Tablino della casa |       |       |                 |
| detta del Fauno.                | ))    | VIII. | Frontespizio.   |
| Fontana, decorata di mosaico    |       |       | •               |
| e conchiglie, di una casa       |       |       |                 |
| privata.                        | ))    | Ш.    | Rel. degli scav |
| •                               |       |       | Tav. A. B.      |
| Fonte in forma di edicola, or-  |       |       |                 |
| nato di sculture, mosaici       |       |       |                 |
| e conchiglie, rinvenuto in      |       |       |                 |
| una casa privata.               | ))    | X1.   | Rel. degli scav |
| •                               |       |       | р. 9 е 10.      |

Ornamenti in stucco della volta del Tepidario nel bagno degli uomini nelle Terme. Pompei 11. LIII. Stipiti ed architravi in marmo, ornamento di una porta di un edifizio nel foro. IV. XL. Capitello di marmo ornato di rosoni e fogliami. хы р. 1 е 2. 1V. Due capitelli del portico dei Teatri. XI p. 2. V. Due capitelli di marmo rinvenuti uno presso il foro, l' altro ne' portici di Eumachia. vi. xxvii. p. 4 e 2. Capitello marmoreo di un pilastro ornato con foglie di

Vol. Tav.

acanto e co'petali della Locinese perichnenos.

Pompei vii. xxviii p. 4.

Vari capitelli marmorei ornati. » x. xxix.

Frammenti di una cornice ed

un architrave, riccamente scolpiti in marmo, rinvenuti nella sala detta di

Domiziano. Roma x. xlv.

Capitello ionico marmoreo trat-

to dal Tempio di Serapide. Pozzuoli XIV. XXXIX p. 1.

Capitello composito marmoreo. Pompei xiv. xxxix p. 4.

Frammento marmoreo con fo-

glie di acanto scolpite. » XIV. XXXIX p. 2.

Cinque frammenti di svariati ornamenti architettonici rinvenuti in Pompei e nel-

l'Anfiteatro Campano. Pompei xv. xxxiv.

e Capua

Base, parte di un fregio, e due capitelli, frammenti marmorei ornati.

Pompei IV. XXV.

Frammenti di un plinto e di un

fregio di marmo.

» IV. XLI.

Antefissa ornata. Cuma iv. XLII p. 1.

Due teste di tegoli ornate, rinvenute nel Tempio di Se-

rapide. Pozzuoli vi. XXVII p. 2.

Frammento in marmo d'un lacunare ornato con testa di

Medusa ed un rosone. » vi. xxvii p. 3.

Trapezoforo di marmo ornato con chimerici animali ed altri arabeschi.

» VII. XXVIII p. 2,

Vol. Tav.

Frammento marmoreo di un trapezoforo ornato con chimerico animale, arabeschi, e due capri che cozzano. Pozzuoli VII. XXVIII p. 1 e 2. Fregio marmoreo con arabeschi e bassorilievo. Pompei xv. XLIII p. 8 e seg.

## MONUMENTI DEL RISORGIMENTO

Arco trionfale dedicato a Re Alfonso in Castel Nuovo. Napoli XIII. 1 a v.

Cappella detta del Pontano edificata nel 1492. "XIV. XXVII.

Veduta interna de' Portici del Musco. "II. Frontespizio.

# SCULTURA

## MONUMENTI ANTICHI

#### NUMI

#### DIVINITA' OLIMPICHE

Giove. Busto colossale(Marmo). Cuma III. Frontespizio.
Giove. Busto alto pal. 3 ed once 2 (Marmo). Napoli v. IX.
Giunone. Statua alta palmi 8.
(Marmo). Mus. Far. II. LXI.

|                                          | Vol.  | Tav.       |
|------------------------------------------|-------|------------|
| Due busti di Giunone, l'uno alto         |       |            |
| palmi 2 ed once 3, l'altro               |       |            |
| palmi 3 (Marmo)                          | V.    | IX.        |
| Minerva. Statua alta pal. 8 ed           |       |            |
| once 9. (Marmo). Mus.Farn.               | IV.   | VII.       |
| Minerva pacifera. Statua alta            |       |            |
| pal. 7. (Marmo).                         | VII.  | LX.        |
| Minerva. Statuetta. (Bronzo).            | XIII. | LV.        |
| Minerva. Busto alto pal. 2 ed            |       |            |
| once 2 (Marmo). Ercolano                 | IV.   | XXXVIII.   |
| Pallade. Bassorilievo circolare          |       |            |
| (Marmo) Erma bicipite con testa di Mi-   | XIII. | λ1.        |
| nerva pacifera e di Gercre.              |       |            |
| /3.8                                     | V.I   | N/L I      |
| (Marmo)                                  | Δ1.   | XLI.       |
| (Buonzo). Pompei                         | VIII  | LX.        |
| Apollo citaredo assiso. Statua           | 1111. | D.Y.       |
| semicolossale. (Porfido). Mus.Farn.      | Ш     | VIII.      |
| Apollo col cigno. Statua alta            |       | V 111.     |
| pal. 7 1/2. (Marmo). »                   | IV.   | XXII.      |
| Apollo delfico. Statua sedente           |       | ********** |
| -31 3 M /34 1 53 3                       | XIII. | XLI.       |
| Apollo. Statuetta alta palmi 4.          |       |            |
| (Marmo). Pompei                          | XII.  | LVI.       |
| Apollo. Statuetta alta palmi 3.          |       |            |
|                                          | 11.   | XXIII.     |
| Diana. Statua alta p. 4 (Marmo). Oplonti | 11.   | VIII.      |
| Diana cacciatrice. Statuetta alta        |       |            |
|                                          | .1X   | LVIII.     |
| Diana cacciatrice. Statua alta           |       |            |
|                                          | XIV.  | L.         |
| Ind. Gen.                                |       | 2          |

|                                                                  | Vôl.   | Tav.        |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Diana saettatrice. Mezza figura                                  |        |             |
| alta pal. 2 (Bronzo). »                                          | VIII.  | LIX.        |
| Diana efesina. Statua alta pal.                                  |        |             |
| 7 ed once 9. (Alabastro). Mus.Farn                               | . VII. | XI.         |
| Marte giovine. Statuetta alta                                    |        |             |
| once 10 45. (Bronzo). Ercolano<br>Venere vincitrice. Statua alta | XIII.  | XXVI.       |
| pal. 8. (Marmo). Capua                                           | 111    | LIV.        |
| Venere callipige. Statua alta                                    | 111.   | 1314.       |
| palmi 6. (Marmo). Mus.Farn                                       | . XVI. | XXVII.      |
| Venere marina. Statua alta pal-                                  |        |             |
| nii 7. (Marino).                                                 | VII.   | XXVI.       |
| Venere accovacciata. Statua al-                                  |        |             |
| ta pal. 5. (Marmo).                                              | XIV.   | XXVI. *     |
| Venere. Statua alta palmi 3.                                     |        |             |
| (Marmo). Pompei                                                  | XIV.   | XXIII.      |
| Venere. Statuetta alta pal. 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>        |        | 4           |
| (Bronzo). Nocera<br>Venere Proserpina? Statuetta                 | XIV.   | LIV.        |
| frammentata alta pal. 1                                          |        |             |
| ed once 5. (Marmo). Pompei                                       | 1V.    | LIV.        |
| Torso di Venere. (Marmo)                                         | IV.    |             |
| Mercurio sedente. Statua poco                                    |        | 1           |
| meno del naturale (Bronzo). Ercolano                             | III.   | XLI e XLII. |
| Mercurio. Statuetta. (Bronzo)                                    | XIII.  | LV.         |
| Mereurio ehe eonsegna Bacco                                      |        |             |
| bambino alle ninfe Cad-                                          |        |             |
| mee. Bassorilievo sculto                                         |        |             |
| intorno ad un gran vaso al-                                      |        |             |
| topal.5 per 3 ed once 6, col                                     |        |             |
| nome dello scultore Sal-                                         |        | ***         |
| vione Atienese. (Marmo). Formia                                  | 1.     | XLIX.       |

|                                                                   |           | Wol.  | Tav.         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| Torso virile che sembra appar-<br>tenere ad un Mereurio.          |           |       |              |
| (Marmo).                                                          |           | 1V.   | Frontespizio |
| DIVINITÀ                                                          | M:NORI    |       |              |
| La Fortuna propizia. Statuetta.                                   |           |       |              |
| (Bronzo).                                                         |           | XII.  | XXIŸ.        |
| La Fortuna Toseana. (Nartia). Statuetta alta palmo 1 ed           |           |       |              |
| -                                                                 | Ercolano  | 111.  | XXVI.        |
| Fortuna co'simboli d'Iside. Sta-                                  |           |       | 75.1.1.1     |
| tuetta alta pal. 1 ed once                                        |           |       |              |
| 10 (Bronzo).                                                      | ))<br>I ) | ш.    | XXVI.        |
| Esculapio. Statua alta palmi                                      |           | ***   |              |
| 8 4 <sub>1</sub> 2. (Marmo). T<br>Esculapio. Statua alta palmi 7, | прегина   | 1     | XLVII.       |
| (Terra cotta). P                                                  | ompei     | VIII. | XXIX.        |
| Vittoria tropeofora. Statuetta.                                   | 1         |       |              |
| (Bronzo). E                                                       | rcolano   | XIII. | LIV.         |
| Figurina alata, che pare nunzia                                   |           |       |              |
| di pace. Statuetta alta pal-                                      |           |       |              |
| mi 2 ed once 2. (Bronzo).P                                        | ompei     | VIII. | LfX.         |
| Tersicore. Statua alta pal. 6 1 <sub>1</sub> 2                    |           |       |              |
| (Marmo). E<br>Talia. Statua alta palmi 5 1 <sub>1</sub> 2.        | rcolano   | XII.  | Χ.           |
| (Marmo).                                                          | ))        | VIII. | VVV          |
| Ganimede. Statua alta palmi 6.                                    | "         | 1111. | .1.1.1       |
| (Marmo) M                                                         | us. Farn. | ν.    | XXXVII.      |
| Ganimede. Gruppo alto palmi                                       |           |       |              |
| 6 1 <sub>1</sub> 2. (Marmo).                                      | ))        | XI.   | XL.          |

|                                         |            | Vol.  | Tav.    |
|-----------------------------------------|------------|-------|---------|
| Amore insidioso. Gruppo alto            |            |       |         |
| pal. 6 412. (Marmo).                    | ))         | 11.   | ix e x. |
| Amore. Statua alta palmi 6.             |            |       |         |
| (Marmo).                                | ))         | VI.   | XXV.    |
| Amore e delfino. Bassorilievo.          |            |       |         |
| (Marmo).                                |            | XIII. | X1.     |
| Pelta da ambo le parti scolpita         |            |       |         |
| in bassorilievo. Da un lato             |            |       |         |
| Amore che cavalea un del-               |            |       |         |
| fino, dall'altro un ornato.             |            |       |         |
| (Marmo). P                              | ompei      | XIII. | XXIII.  |
| Amori circensi. Bassorilievo            |            |       |         |
| largo pal. 4 ed once 6 1 <sub>1</sub> 2 |            |       |         |
| per palmi 1 once 9 1 <sub>1</sub> 2     |            |       |         |
| (Marino).                               |            | VIII. | XXVIII. |
| Torso appartenente forse ad un          |            |       |         |
| Amore. (Marmo). M                       | us. Farn.  | XI    | LX.     |
| Adone. Statua alta palmi 9.             |            |       |         |
| (Marmo). A:                             | nfiteatro  |       |         |
|                                         | ampano     | н.    | XXIV.   |
| Psiche. Avanzo di statua alta           |            |       |         |
| palmi 3. (Marmo).                       | >>         | XV.   | XLII.   |
|                                         |            |       |         |
| DIVINITÀ TERRESTR                       | I E LORO C | ICLO  |         |
|                                         |            |       |         |
| Cerere. Statua alta palmi 7 1/2.        |            |       |         |
| ,                                       | lus. Farn. | ш.    | LV.     |
| Flora. Statua alta palmi 13.            |            |       |         |
| (Marmo).                                | ))         | П.    | XXVI.   |
| Bacco. Statua alta palmi 7.             |            |       |         |
| (Marmo).                                | ))         | 1.    | XLVII.  |
| Bacco. Statua alta palmi 6.             |            |       |         |
| (Marmo).                                | ))         | IV.   | VI.     |

|                                                    |                                        | Wol.  | Tav.     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------|
| Bacco. Statua alta palmi 6 1/2                     |                                        |       |          |
|                                                    |                                        | XI.   | х.       |
| Bacco. Statua alta palmi 7.                        |                                        |       |          |
| (Marmo).                                           | Salerno                                | XIV.  | VH.      |
| Bacco. Statuetta alta pal. 4 1/2.                  |                                        |       |          |
| ,                                                  | us. Farn.                              | XH.   | LVI.     |
| Bacco. Statuetta alta pal. 1 ed                    |                                        |       |          |
| onee 5. (Bronzo). Et                               | rcolano                                | ш.    | XI.      |
| Bacco assiso. Bassorilievo alto                    |                                        |       |          |
| pal. 5 4, larga pal. 3 4.                          |                                        |       |          |
| (Marmo).                                           | >>                                     | XIII. | Х.       |
| Bacco ebbrio. Bassorilievo alto                    |                                        |       |          |
| palmi 2 ed once 2, largo                           |                                        |       |          |
| palmi 3. (Marmo).  Bacco fanciullo a cavalcioni di |                                        | 111.  | XL.      |
| un Fauno. Gruppo alto                              |                                        |       |          |
| pal. 7 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> . (Marmo). A    | oro                                    |       |          |
|                                                    | omano                                  | н     | VVV      |
| Bacco ed Acrato. Gruppo alto                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 11.   | 4777 7 0 |
| pal. 8 1/2. (Marmo). Mt                            | ns. Farn.                              | V.    | VIII.    |
| Bacco e Ampelo. Gruppo alto                        |                                        |       |          |
| pal. 3 e once 2. (Bronzo). P                       | ompei                                  | ш.    | IX.      |
| Sarcotago ornato, nel mezzo                        |                                        |       |          |
| Bacco fra un Fauno ed un                           |                                        |       |          |
| Satiro, lungo pal. 7 alto                          |                                        |       |          |
| palmi 2. (Marmo). Mu                               | us. Farn.                              | х.    | XXVIII.  |
| Bacco con tigre. Statua alta                       |                                        |       |          |
| palmi 4 1/2. (Marmo). P                            | ompei                                  | IX.   | XI.      |
| Torso conosciuto sotto il nome                     |                                        |       |          |
| di torso Farnese, apparte-                         |                                        |       |          |
| nente forse ad un Bacco                            |                                        |       |          |
| sedente, alto palmi 4.                             | 17                                     |       |          |
| (Marmo).                                           | us. Farn.                              | XI.   | LX.      |

|                                                        |            | Wol,  | Tav.    |
|--------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
| Bacco indiano. Busto alto pal.                         |            |       |         |
|                                                        | Preolano   | 1V.   | XXXVIII |
| Baeco indiano. Busto alto pal-                         | -10011110  |       | жджчи   |
| mi 2 3 4. (Marmo).                                     | lus. Farn. | Ш.    | XXXIX.  |
| Genio di Baeco. Statuetta.                             |            |       |         |
|                                                        | Ercolano   | XII.  | XXIV.   |
| Sileno ubbriaco. Statuetta alta                        |            |       |         |
| pal. 2. (Bronzo).                                      | Pompei     | XVI.  | XXIX.   |
| Sileno. Statua alta palmi 2 4.                         | •          |       |         |
| (Marmo).                                               | ))         | XI.   | LXI.    |
| Sileno ubbriaco. Bassorilievo                          |            |       |         |
| largo pal. 2 1/40 per 1.                               |            |       |         |
| (Marmo).                                               |            | XIV.  | LIL.    |
| Sileno sedente ed un fanciullo                         |            |       |         |
| Bassorilievo. (Marmo).                                 |            | хии.  | XI.     |
| Bocca di pozzo del giardino                            | -          |       |         |
| Francavilla, alta pal. 3 3/4,                          |            |       |         |
| per pal. 31/4. Sileno e Sa-                            |            |       |         |
| tiri occupati a vendemmia-                             |            |       |         |
| re. Bassorilievo. (Marmo).                             | Napoli     | Π.    | XI.     |
| Baccanale. Bassorilievo alto                           |            |       |         |
| pal. 2 <sup>3</sup> [4, largo palmi 4 <sup>4</sup> ]2. |            |       |         |
| (111411110)1                                           | Ercolano   | VII.  | XXIV.   |
| Vaso istoriato da un baccanale                         |            |       |         |
| in bassorilievo. Alto pal.                             |            |       |         |
| 3 ed once 3, di diametro                               |            |       |         |
| pal. 4 ed once 7 (Marmo).                              | ))         | VII.  | IX.     |
| Satiro ubbriaco. Statua di gran-                       |            |       |         |
| dezza al naturale (Bronzo).                            | >>         | и.    | XXI.    |
| Tre Satiri assisi. Statuetta alta                      |            |       |         |
| ciascuna pal. 1. ed once                               |            |       |         |
| 2. (Bronzo).                                           | ))         | HI. 2 | CXVIII. |
| Satiro che dà fiato a due tibie.                       |            |       |         |

|                                 | Vol   | Vav.   |
|---------------------------------|-------|--------|
| Bassorilievo eircolare.         |       |        |
| (Marmo).                        | XIII. | XII.   |
| Satiro furibondo. Bassorilievo  |       |        |
| circolare. (Marmo).             | XIII. | XI.    |
| Un Satiro ed una donna sacri-   |       |        |
| ficando un porco. Basso-        |       |        |
| rilievo circolare.(Marmo)       | XIII. | XII.   |
| Disco del diametro di palmo 1   |       |        |
| ed oncia 1 1/2 in ambedue       |       |        |
| le facee scolpito a basso-      |       |        |
| rilievo. Nel dritto, Satiro     |       |        |
| che palleggia un fanciullo      |       |        |
| suonando la tibia, nel ro-      |       |        |
| vescio testa di un Gorgo-       |       |        |
| no. (Marmo). Pompei             | XIII. | XXIII. |
| Erma eon testa di Satiro.       |       |        |
| (Marmo).                        | XI.   | XLI.   |
| Giovine Fauno addormentato.     |       |        |
| Statua assisa alta palmi 5.     |       |        |
| (Bronzo). Ereolano              | х.    | LXI.   |
| Fauno. Statua alta palmi 2 ed   |       |        |
| once 4. (Bronzo). Pompei        | IX.   | XLII.  |
| Due Faunetti. Statuette alta o- |       |        |
| gnuna palmo 1 ed once           |       |        |
| 10. (Bronzo). Ercolano          | Ш.    | λ1,    |
| Fauno. Busto alto palmi 1 1/2.  |       |        |
| (Marmo).                        | III.  | XXXIX. |
| Fauno. Statuetta alta once 8.   |       |        |
| (Bronzo).                       | XIII. | XXVI.  |
| Fauno e Ninfa. Bassorilievo     |       |        |
| alto palmi 3 1/4, largo pal.    |       |        |
| 3 <sup>1</sup>  2. (Marmo). »   | V.    | LIII.  |

| Wol.                                        | Tav.    |
|---------------------------------------------|---------|
| Disco del diametro di pal. 14.              |         |
| Ha da un lato un Fauno che                  |         |
| libra in aria un Faunetto,                  |         |
| dall'altro un vecchio Fau-                  |         |
| no che presenta un grap-                    |         |
| polo d'uva a un'erma di                     |         |
| Priapo. (Marmo). Pompei x.                  | XVI.    |
| Protome di un Fauno ed una                  |         |
| Fauna alta once 7.                          |         |
| (Bronzo).                                   | XIII.   |
| Erma bicipite con teste di Fau-             |         |
| netti. (Marmo).                             | XLL.    |
| Erma di Fauno al naturale.                  | X1111   |
| (Marino). Pompei XII.                       | XL.     |
| Baceante. Statuetta alta pal.               |         |
| 1 1/2. (Bronzo). Nocera XIV.                | LIY.    |
| Piccolo baccante. Statuetta al-             |         |
| ta pal. 2. (Bronzo). Ercolano III.          | XXVII.  |
| Erma di una baccante. (Marmo) xi.           | XLI.    |
| Due Erme di baccanti, alla metà             | 42.171. |
| del vero. (Marmo). Pompei XII.              | X1.     |
| DIVINITA MARINE                             |         |
| Nettuno. Statuetta. (Bronzo). Ereolano XII. | XLL.    |
| Atlante. Statua alta palmi 7.               |         |
| (Marmo). Mus.Farn. v.                       | LII.    |
| Ninfa con urna. Statuetta se-               |         |
| dente alta palmi 4 1/2.                     |         |
| (Marmo). Pompei X.                          | NLVII.  |
| Sfinge. Sostegno di mensa con               |         |
| piedi intagliati. (Marmo). » IX.            | XLIII.  |

|                                                          |           | Vol    | Tav.         |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|
| Sfinge di piccola proporzione                            | 2         |        |              |
| (Bronzo).                                                | Pompei    | 3117   | 3/1 14       |
| Trapezoforo istoriato. A driti                           |           | XII.   | XLII.        |
| Scilla, a sinistra un Cen                                |           |        |              |
| tauro ehe porta sul dors                                 |           |        |              |
| un fanciullo. Bassorilievo                               |           |        |              |
| (Marmo).                                                 | Roma      |        |              |
| L' Oceano. Statua colossale.                             |           | 1.     | XLVIII.      |
| (Marmo).                                                 |           |        | 13           |
| Due Fiumi. Busti colossali de                            | Mus.Far   | n. XI. | Frontespizio |
|                                                          |           |        |              |
| stinati per getti d'acqua, d                             |           |        |              |
| palmi 4 ognuno. (Marmo).                                 | , ))      | 111.   | LVI.         |
| Due Fiumi. Busti destinati pe                            |           |        |              |
| getti d'acqua, alto ognun                                |           |        |              |
| palmi 3 (Marmo).                                         | ))        | IV.    | LU.          |
| Putto alato che stringe un'oca forse Genio de'fiumi. Sta | ,         |        |              |
|                                                          |           |        |              |
| tuetta alta pal.2 ed once 2 (Bronzo).                    |           |        |              |
| (Bronzo).                                                | Pompei    | IV.    | LV.          |
| E                                                        | 101       |        |              |
|                                                          |           |        |              |
| Ereole in riposo. Statua colos-                          |           |        |              |
| sale alta pal. 11, lavorata                              | ì         |        |              |
| da Glicone ateniese.                                     |           |        |              |
| (Marmo).                                                 | Roma      | 111.   | XXIII e XXIV |
| Ercole ed Onfale. Gruppo alto                            | )         |        |              |
|                                                          | Mus, Fari | a. IX. | XXVII.       |
| Avventure ed imprese di Erco-                            |           |        |              |
| le. Gruppo alto pal. 2 ed                                |           |        |              |
| once 10, con la base isto-                               |           |        |              |
| riata di once 9. (Bronzo).                               |           | VIII.  | IX.          |
| Ind. Gen.                                                |           |        | 3            |

|                                                                                                                                 | Wol.   | Tav.          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Ercole dando la caccia alla cerva. Bassorilievo circolare. (Marmo).  Ercole in riposo con giovinetto che gli porge da bere.Bas- | XIII.  | X1.           |
| sorilievo alto pal. 4 1/10 per<br>palmi 2 1/2. (Marmo). Pompei<br>Busto, forse ritratto di un Er-                               | xm.    | L1.           |
| cole. (Bronzo). Ercolano<br>Perseo ed Andromeda. Basso-                                                                         | XII.   | X1.           |
| rilievo alto pal. 2 ed once<br>3, largo pal. 2 ed once 2,<br>(Marmo).                                                           | VI.    | XL.           |
| Testa di Medusa. Altorilievo al-<br>to pal. 1 ed onc. 1. (Marino). Pompei                                                       | VI.    | XXIV.         |
| Amazzone. Statuetta equestre<br>alta pal. 2. (Bronzo). Ercolano<br>Amazzone morta. Statua giacen-                               | 111.   | XLIII.        |
| te lunga pal.4 1/2.(Marmo)                                                                                                      | VI.    | VII.          |
| Amazzone ferita. Statua eque-<br>stre alta pal. 5 1/2. (Marmo). Mus. Farn.<br>Sarcofago su cui è espresso un                    | . IV.  | XXI.          |
| combattimento di Greci ed Amazzoni. Mileto Arianna. Busto alto palmi 2 1/4.                                                     | XV.    | Frontespizio. |
| (Marmo). Mus.Farn. Il supplizio di Dirce. Cruppo Colossale conosciuto co- munemente sotto il nome                               | . 111. | XXXIX.        |
| di Toro Farnese, alto pal. 16, per pal. 14. (Marmo).  Edipo Coloneo. Bassorilievo alto                                          | XIV.   | v e vi.       |

|                                                                                                                | Vol. | Tav.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| pal. 1 ed once 11, per pal. 2 ed once 2. (Marmo). Atreo sotto le sembianze di gladiatore. Statua alta pal. 10. | V.   | XXIII.     |
| (Marmo). Mus.Farn. Paride ed Elena. Bassorilievo alto pal.2 ed once 6, largo                                   | XII. | XXXIX.     |
| pal. 2 ed once 8. (Marmo). Mus. Noja<br>Elettra ed Oreste. Gruppo alto                                         | ш.   | XI.        |
| pal. 5 ed once 3. (Marmo). Eccolano Oreste in Delfo. Bassorilievo al- to pal. 3 ed once 6, largo               | IV.  | VIII.      |
| p. 2 ed ouce 11. Marmo) Supposto Enea con la famiglia.                                                         | 1V.  | IX.        |
| Bassorilievo. (Bronzo). Mus.Borb.                                                                              | XIV. | XIII.      |
| VATI                                                                                                           |      |            |
| Supposta Sibilla. Statua alta<br>palmi 7 4/2. (Marmo). Mus.Farn.<br>Orfeo, Euridice, e Mercurio.               | XIV. | VIII.      |
| Bassorilievo. (Marmo). Mus.Noja                                                                                |      | LXII.      |
| Marsia. Statuetta. (Bronzo). Ercolano                                                                          | XII. | X1.        |
| RITI E PERSONE SA                                                                                              | CRE  |            |
| Genietti sacrificanti, relativi al<br>culto del Sole.Bassorilievo<br>alto pal. 5 ed onc. 8, per                |      |            |
| pal. 4 ed onc. 2 (Marmo) Cabiro. Statuetta. (Bronzo). Ercolano                                                 | XI.  | LX.<br>XH. |
|                                                                                                                |      |            |

| ,                                                                       |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
|                                                                         | Wol           | Tav.    |
| Due Pocillatori. Statuette.                                             |               |         |
| (Bronzo). Pompei                                                        | XII.          | XXV.    |
| Daduca (portaface). Statua alta                                         |               |         |
| pal. 6. (Marmo). Mus.Far                                                | n. v.         | XXII.   |
| Camillo (giovinetto ministro di                                         |               |         |
| sacre funzioni). Statuetta                                              |               |         |
| alta palmi 5 ed once 4 1/2.                                             |               |         |
| (Bronzo).                                                               | . VI.         | VIII.   |
| Camillo. Statuetta. (Bronzo). Mus.Far<br>Vittimario che conduce all'ara | rn. XIII.     | 1.1V.   |
| un verre. Gruppetto.                                                    |               |         |
|                                                                         | o XIII.       | XXVIII. |
| Vittimario che conduce a sa-                                            |               |         |
| crificare un arieto. Grup-                                              |               |         |
| petto. (Bronzo). Mus.Bo                                                 | rg. XIII.     | XXVIII. |
| Ara Votiva forse eretta a Qui-                                          |               |         |
| rino ornata di bassorilie-                                              |               |         |
| vi alta palmi 5 ed oncia 1.                                             |               |         |
| (Marmo). Pompei                                                         | V1.           | LVII.   |
| CULTI ORIENT                                                            | ALI           |         |
|                                                                         |               |         |
| Mitra in atto di uccidere un                                            |               |         |
| bue. Bassorilievo. (Marmo)                                              | . ХШ.         | XXII.   |
| Iside. Statua alta palmi 3 3/4.                                         |               |         |
| (Marmo). Pompei                                                         | XIV.          | XXXV.   |
| Osiride ed Iside. Bassorilievo                                          |               |         |
| alto pal.8 per palmo 1 ³[₄.<br>(Pietra tenera calcarea). Abido          |               |         |
| Figurina d'Arpoerate. (Bronzo). Ercolan                                 | 1,<br>10 XII. | LII.    |
| Figurina d'Arpocrate.(Bronzo). Pompei                                   | XII.          | XXX.    |
| Forse una divinità protettrice.                                         | *****         |         |
| 4                                                                       |               |         |

|                                                          | Vol.     | Tav.    |
|----------------------------------------------------------|----------|---------|
| Bassorilievo. (Pietra di pa-                             |          |         |
| ragone). Mus. Bo                                         | rg. X    | XLVIII. |
| Marmo votivo portante una di-                            |          |         |
| vinità vincitrice. Bassori-                              |          |         |
| lievo. (Basalte).                                        | х.       | XLVIII. |
| Bassorilievo con rappresentan-                           |          | •       |
| za votiva, alto pal. 2 ed                                |          |         |
| once 10, largo palmo 1 ed                                |          |         |
| onee 9. (Pietra).                                        | . X1.    | XIX.    |
| Pastoforo egizio. Statua alta                            |          |         |
| pal. 3 3 4. (Basalte). Mus. Fa                           | rn. II.  | XXXVII. |
|                                                          |          |         |
| I C O N O G R A F I A G I                                | REGA     |         |
|                                                          |          |         |
| Liourge Puste alte nalmi 0 11                            |          |         |
| Lieurgo. Busto alto palmi 2 1/4. (Marmo). Mus. Fa        | nn vi    | XI.     |
| Solone. Busto alto palm. 2.                              | Π. γι.   | 21.     |
| (Marmo).                                                 | VI.      | XI,     |
| Aristide. Statua alta pal. 7 <sup>1</sup> <sub>2</sub> . | * * * *  |         |
| (Marmo). Ercola                                          | no L     | L.      |
| Erodoto e Tucidide. Erma bi-                             |          | ***     |
| cipite alta pal. 2. (Marmo). Mus. Fa                     | rn. 11.  | XXVII.  |
| Euripide. Busto alto palmi 2.                            |          |         |
| (Marmo)                                                  | VI.      | XXVI.   |
| Mosco. Statuetta sedente alta                            |          |         |
| pal. 2 ½. (Marmo). Mus. Fa                               | rn. XIV. | LL.     |
| Socrate. Busto alto palmi 2.                             |          |         |
| (Marmo).                                                 | VI.      | XXVI.   |
| Speusippo. Busto maggiore del                            |          |         |
| ,                                                        | 10 L     | XLYI.   |
| Alessandro sul Bucefalo. Sta-                            |          |         |

|                                                                                        |            | Vol. | Tav.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|
| tuetta equestre alta palmo<br>4 ed once 10. (Bronzo).<br>Tolomeo Filadelfo. Busto alto | Ereolano   | ш.   | XLIII. |
| pal. 1 ed onde 10 (Bronzo).<br>Tolomeo Filometore. Busto al-<br>to palmi 2 ed oncia 1  | "          | VII. | XII.   |
| (Bronzo). Berenice. Busto alto palmi 2.                                                | *          | VII. | XII.   |
| (Bronzo). Forse Berenice ultima moglie di Tolomeo Sotere. Busto.                       | >>         | V11. | XII.   |
| (Bronzo).<br>Carneade. Busto alto palmi 2.                                             | n          | XII. | X1.    |
|                                                                                        | Ius. Farn. | VI.  | Μ.     |
|                                                                                        | Ercolano   | 1.   | XUVI   |
| ICONOGRAFI                                                                             | A ROMA     | N A  |        |
| Supposto Attilio Regolo. Mezzo busto alto palmo 1 1/2.                                 |            |      |        |
| (Marmo).<br>Silla. Busto alto palmi 2.                                                 | Ercolano   | XIV. | XII.   |
| (Marmo).<br>Supposto L. Cornelio Lentulo.<br>Mezzo busto alto palmi 2.                 |            | V1.  | XXIII. |
| Supposto Cicerone. Mezzo busto                                                         | us. Farn.  | XIV. | ХП.    |
| alto pal. 2 1/2 (Marmo).                                                               | Ercolano   | XIV. | XII.   |

|                                                                                                                                            | Wol.  | Tav.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Giulio Cesare. Busto colossale alto pal. 4 1/2. (Marmo). Mus. Farn Busto comunemente denominato di Lucio Vero, ma piuttosto di Marco Arrio | . хш. | XIII.   |
| Secondo, alto palmi 2. (Marmo).                                                                                                            | IV.   | VVIII   |
| Augusto sedente. Statua colos-                                                                                                             | 11.   | XXIII.  |
| sale alta pal. 8. (Marmo).Ercolano<br>Livia Sacerdotessa di Augu-<br>sto. Statua di grandezza al                                           | IV.   | XXXVII. |
| naturale. (Marmo). Pompei<br>Statuetta muliebre, forse Li-<br>via Sacerdotessa di Augu-                                                    | ш.    | XXXVII. |
| sto, alta palmi 2 once 9 1/2. (Bronzo). Ercolano Nevone Claudio Druso Germa-                                                               | V1.   | tx.     |
| nico.Statua alta pal.8 ½. (Bronzo).  Statuetta virile, forse appartenente alla famiglia di Au-                                             | VII.  | XLIII.  |
| gusto, alta palmi 2 ed on-<br>ce 10 ½. (Bronzo). "  Giovine guerriero, forse ap-<br>partenente alla famiglia                               | VI.   | IX.     |
| d'Augusto. (v. l' illustra-<br>zione della tav. IX v. VI),<br>Statuetta alta palmi 2 ed                                                    |       |         |
| once 9. (Bronzo).                                                                                                                          | v.    | XXXVI.  |
| Tiberio. Statua alta palmi 6. (Marmo). Mus. Farn. Tiberio. Statua alta palmi 6.                                                            | IX.   | XXV.    |
| (Marmo).                                                                                                                                   | V     | XLII.   |

|                                       | Vol.    | Tav.               |  |  |
|---------------------------------------|---------|--------------------|--|--|
| Tiberio. Busto colossale alto         |         |                    |  |  |
|                                       | XIII.   | XIII.              |  |  |
| Base marmorea dedicata a Ti-          |         |                    |  |  |
| berio, iscrizionata, e con            |         |                    |  |  |
| 14 città simboleggiate in             |         |                    |  |  |
| bassorilievo. (Marmo). Pozzuoli       | XV.     | iv e v.            |  |  |
| Tiberio. Busto alto palmi 2 1/2.      |         |                    |  |  |
| (Marnio).                             | XIII.   | XLII.              |  |  |
| Forse Tiberio con una delle sue       |         |                    |  |  |
| predilette amiche. Basso-             |         |                    |  |  |
| *                                     | XIV.    | XL.                |  |  |
| Druso figlio di Tiberio. Statua       |         |                    |  |  |
| di grandezza al naturale.             |         |                    |  |  |
| (Marmo). Pompei                       | H1.     | XXXVII.            |  |  |
| Agrippina maggiore. Statua se-        |         |                    |  |  |
| dente alta pal. 5 (Marmo). Mus. Farm  | . 111.  | XXII.              |  |  |
| Fanciullo in costume eroico,          |         |                    |  |  |
| Forse Caligola. Statuetta             |         |                    |  |  |
| alta palmi 2 ed once 5.               |         |                    |  |  |
| (Bronzo). Pompei                      | ν.      | XXXVI.             |  |  |
| Galigola. Busto alto pal. 1 71 100.   |         |                    |  |  |
| (Marmo).                              | XIII.   | XLH.               |  |  |
| Claudio sedente. Statua colos-        |         |                    |  |  |
| sale alta pal.8 1/2.(Marmo). Ercolano | IV.     | XXXVI.             |  |  |
| Brittannico. Statuetta alta pal-      |         |                    |  |  |
| mi 5. (Marmo).                        | VII.    | XLIX.              |  |  |
| Brittannico. Busto in marmo           |         |                    |  |  |
| alto pal. 2 1/2. (Marmo). Mus. Farn   | . III . | $X\overline{X}V$ . |  |  |
| Figura bullata, forse Neronc.         |         |                    |  |  |
| Statuetta alta palmi 5.               |         |                    |  |  |
| (Marmo). Telese                       | VII.    | XLIX.              |  |  |
| Nerone. Busto alto palmi 2 1/2.       |         |                    |  |  |
| (Marmo).                              | XIII.   | XLII.              |  |  |

|                                            |            | 787 . h  | CHC .  |
|--------------------------------------------|------------|----------|--------|
|                                            |            | Wol.     | Tav.   |
| Tito Vespasiano. Busto colo                | S-         |          |        |
| sale alto pal. 6. Marmo                    |            | 1. XIII. | XXIV.  |
| Giulia di Tito. Busto alto pa              |            |          |        |
| mi 2 3/4. (Marmo).                         | Mus. Fari  | ı. XIII. | XXV.   |
| Domiziano.Statua alta palmi                | 8          |          |        |
| (Marmo).                                   | ))         | XIII.    | XX.    |
| Plotina Augusta. Busto al                  | to         |          |        |
| palmi 2 1/2. (Marmo).                      | ))         | VII.     | XXVII  |
| Adriano.Busto alto palmi 3 1               | $ _2$ .    |          |        |
| (Marmo).                                   | ))         | V.       | XXIV.  |
| Sabina. Busto alto palmi 2 e               | ed         |          |        |
| once 3. (Marmo).                           |            | VI.      | LX.    |
| Antinoo. Statua alta pal. 7 1              |            |          |        |
| (Marmo).                                   | Mus. Farn  | . VI.    | LVIII. |
| Antonino Pio. Busto colossa                | le         |          |        |
| alto pal. 6. (Marmo).                      | ))         | XIII.    | XXIV.  |
| Antonino Pio. Busto alto pa                |            |          |        |
| mi 3 4]2. (Marmo).                         | ))         | ٧.       | XXIV.  |
| Faustina maggiore. Busto al                |            |          |        |
| pal. 3. (Alabastro orie                    |            |          |        |
| tale con testa di marmo                    |            | III.     | VII.   |
| M. Aurelio. Busto alto palm                | 11.1       |          |        |
| 3. (Marmo).                                | ))         | 111.     | 7.11.  |
| Lucio Vero. Statua alta palr               |            |          |        |
| 8 4. (Marmo).<br>Lucio Aurelio Commodo.Bus | ))         | Χ.       | XXVII. |
| alto palmi 2 ed once                       |            |          |        |
| (Marmo).                                   |            | ***      | * **   |
| Manlia Scantilla. Mezzo bus                |            | VI.      | LX.    |
| alto palmi 2 1/2. Alabast                  |            |          |        |
| cotognino con testa                        |            |          |        |
| marmo).                                    | Mus. Fari  | 1 7111   | LX.    |
| Ind. Gen.                                  | mus. I dll | 1. 2111. |        |
| ma. uen.                                   |            |          | 4      |

|                                                           | Vol.      | Tav.                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Settimio Severo.Busto alto pal-                           |           |                       |
| mi 2 3 4. (Marmo)                                         | . V.      | LV.                   |
| Giulia Donna. Busto alto pal-                             |           |                       |
| mi 2 1 2 (Marmo). Mus.Fa                                  | rn. XIII. | XXV.                  |
| Caracalla. Busto alto pal. 2 1/2.                         |           |                       |
| (Marmo).                                                  | 111.      | XXV.                  |
| Plautilla. Mezzo busto alto pal-                          |           | **** * *              |
| mi 2 1/2. (Marmo).                                        | XIII.     | LII.                  |
| Supposto Massimino.Statua al-                             | 227111    | 1311.                 |
| ta palmi 8 (Marmo).                                       | X111.     | L.                    |
| Busto comunemente attribuito                              | 271111    | 17.                   |
| a Gallieno, alto palmi 2.                                 |           |                       |
| /11                                                       | . IV.     | VVIII                 |
| Probo. Busto alto palmi 3.                                | . 11.     | XXIII.                |
| (Marmo).                                                  | . V.      | 1                     |
| Teodosio il grande. Statua co-                            |           | 11.                   |
| nosciuta sotto il nome di                                 |           |                       |
| Colosso di Barletta , alta                                |           |                       |
| palmi 49 <sup>2</sup> ] <sub>3</sub> . (Bronzo). Barletta | XIV.      | 313157                |
| Mezza statua imperiale. Ereolan                           |           | XXV.<br>Frontespizio. |
| Frammento di statua imperia-                              | 0 11.     | riontespizio.         |
| 1 1. (                                                    | 371       | Enantaquinia          |
| M. Nonio Balbo padre. Statua                              | . 11.     | Frontespizio.         |
| equestre alta palmi 10.                                   |           |                       |
|                                                           |           |                       |
| (Marmo). Ercolan<br>M. Nonio Balbo. Statua eque-          | 10 11.    | XXXIX.                |
| atno not 10 (M)                                           |           |                       |
| Figura muliebre velata, forse                             | П.        | XXXVIII. ·            |
| Ciria madre della famiglia                                |           |                       |
| di Balbo in Ercolano, alta                                |           |                       |
| volumi 7 de /Dec \                                        |           |                       |
| Giovanatta della famiglia di N                            | V.        | XXI.                  |
| Giovanetta della famiglia di No-                          |           |                       |

|                                          |           | Wol  | Tav.     |
|------------------------------------------|-----------|------|----------|
| nio Balbo. Statua alta pal-              |           |      |          |
| mi 6 4 (Marmo).                          | rcolano   | П.   | XL.      |
| Giovinetta della famiglia di             | Columb    | 11.  | XL.      |
| Balbo. Statua alta palmi                 |           |      |          |
| 6 <sup>4</sup> ] <sub>2</sub> . (Marmo). | ))        | Н.   | XLL.     |
| Giovinetta della famiglia di             |           | 17.  | 3121.    |
| Balbo. Statua alta palmi                 |           |      |          |
| 7. (Marmo).                              | ))        | 11.  | XLII,    |
| Giovinetta della famiglia di             |           |      |          |
| Balbo. Statua alta pal. 7.               |           |      |          |
| (Marmo).                                 | ))        | 11.  | XLIII.   |
| Lucio Mammio Massimo. Sta-               |           |      |          |
| tua alta pal. 8. (Bronzo).               | ))        | VI.  | XL1.     |
| Due filosofi ignoti. Busti, alto         |           |      |          |
| il primo pal. 2 ed once 4,               |           |      |          |
| il secondo pal. 2 ed once                |           |      |          |
| 1. (Bronzo).                             | ))        | V.,  | XXXVIII. |
| Filosofo ignoto. Statuetta se-           |           | ,    |          |
| dente alto p.21/2. (Marmo). Mi           | as. Farn. | XIV. | L1.      |
| Principessa incognita. Busto             |           |      |          |
| alto pal. 2. (Marmo).                    | ))        | vH.  | XXVII.   |
| Statua muliebre, forse una               |           |      |          |
| principessa romana alta                  |           |      |          |
| palmi 6 1/2. (Marmo).                    | ))        | XL.  | LIX.     |
| Nobile Romana con gli attri-             |           |      |          |
| buti dell'abbondanza. Sta-               |           |      |          |
| tuetta. (Bronzo). Po                     | mpei      | NIX. | X111.    |
| Tre teste, ritratti di nobili fan-       |           |      |          |
| ciulle sotto le sembianze                |           |      |          |
| di Venere. (Marmo). Er                   | colano    | XII. | XXVI.    |
| Figura mulichre, forse nobile            |           |      |          |
| matrona, o una musa,alta                 |           |      |          |
| pal. 7. (Marmo).                         |           | Y1.  | LIX.     |
|                                          |           |      |          |

|                                                          | •         | ol.  | Tav.          |
|----------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|
| Ritratto d'ignoto, erroneamen                            | 49-       |      |               |
| te attribuito a Seneca. (Bronzo).                        | Ereolano  | 1.   | XLVI.         |
| Ritratto d'ignotō. Busto (Bronzo).                       | ,,        | VII  | XI.           |
| Due incogniti. Erma bicipit                              | e         |      |               |
| alta palmi 2. (Marmo).<br>Figurina muliebre ignota, alta |           | .17  | XLIII.        |
| pal. 2 58 100. (Marmo),                                  | Mus.Farn. | XIV. | XXIII.        |
| Torso d' ignoto alto pal. 2 1/2 (Marmo).                 |           | V1.  | VII.          |
| Troneo di statua togata.                                 |           |      | •             |
| (Marmo).                                                 |           | Z11. | Frontespizio. |

## TRIONFI E PERSONIFIÇAZIONI GEOGRAFICHE

| Bassorilievo istoriato, elle for-            |      |           |
|----------------------------------------------|------|-----------|
| se rappresenta il trionfo                    |      |           |
| 1: 0: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: | X    | IX a XII. |
| Provincia doma. Altorilievo                  |      |           |
| lungo pal. 4, alto pal. 3                    |      |           |
| ed once 3. (Marmo). Avellino                 | Χ.   | LIX.      |
| Provincia di Frigia. Bassori-                |      |           |
| lievi alto pal.8 ed onc. 9,                  |      |           |
| per pal. 7. (Marmo). Roma                    | 111. | LVIII.    |
| Due provincie di Frigia.Basso-               |      |           |
| rilievi alto ognuno p.8 ed                   |      |           |
| one. 9, per p. 7 (Marmo).                    | ш.   | LVII.     |
| Provincia ignota. Busto alto p.              |      |           |
| 0 .1 . 0 (11 ) 77 .                          | 1V.  | XXXVIII.  |

## RAPPRESENTANZE DELLA VITA PUBBLICA E PRIVATA

Vol. Tav.

| Due eroi che stringonsi le destre |            |      |        |
|-----------------------------------|------------|------|--------|
| presso un albero, forse una       |            |      |        |
| federazione. Bassorilievo         |            |      |        |
| alto pal. 2 95   100 per 4 1   2. |            |      |        |
| (Marmo).                          | Mus. Farn  | XIV. | XXXIV. |
| Guerriero. Busto alto pal. 2.     |            |      |        |
| (Marmo).                          |            | VI.  | XXVI.  |
| Guerriero morto. Statua gia-      |            |      |        |
| cente lunga palmi 2 1/4.          |            |      |        |
| (Marmo).                          |            | VI.  | · VII. |
| Guerriero frigio morto. Statua    |            |      |        |
| giacente lunga pal. 3 1/4.        |            |      |        |
| (Marmo.                           |            | VI.  | XXIV.  |
| Guerriero ferito. Statua seden-   |            |      |        |
| te alta pal. 2 lunga pal.         |            |      |        |
| 0.11 /3.5                         |            | VI.  | XXIV.  |
| Biga guidata da un africano.      |            |      |        |
| Bassorilievo alto pal. d ed       |            |      |        |
| one. 40, per pal. 4 ed on-        |            |      |        |
| ee 10. (Marmo).                   | Pompei     | VI.  | XXIII. |
| Funebre convoglio. Altorilievo    |            |      |        |
| di un sarcofago alto pal-         |            |      |        |
| mo 4 48 100 l ungo 3 58 100.      |            |      |        |
| (Marmo).                          |            | XV.  | XXXI.  |
| Supposto Ulisse, che potrebbe     |            |      |        |
| essere invece un frammen-         |            |      |        |
| to di una grande composi-         |            |      |        |
| zione sepolerale. Bassori-        |            |      |        |
| lievo alto pal. 8 1/2 per pal.    |            |      |        |
| 2 1/2. (Marino). M                | lus. Borg. | XIV. | Х.     |

|                                                                                   |            | Wol.  | Tav.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
| Sonatore di lira sotto le sem-                                                    |            |       |         |
| bianze di Apollo statua al-                                                       |            |       |         |
| ta pal. 6. (Bronzo).                                                              | Pompei     | XV.   | XXXIII. |
| Danzatrice. Statua alta pal. 6.                                                   |            |       |         |
| (2)                                                                               | Ercolano   | 11.   | IV.     |
| Danzatrice. Statua alta pal. 6.                                                   |            |       |         |
| (Bronzo).<br>Due danzatrici. Statua alta o-                                       | ))         | II.   | V.      |
| gnuna pal. 5 ed once 10.                                                          |            |       |         |
| (Bronzo).                                                                         | ))         | 11.   | VI.     |
| Sette danzatrici. Bassorilievo                                                    |            |       |         |
| alto pal. 2 1/2, largo palmi                                                      |            |       |         |
| 3 1/2. (Marmo).                                                                   | ))         | ٧.    | XXXIX.  |
| Due attriei. Statue, alta la pri-                                                 |            |       |         |
| ma pal. 4 ed once 6, la                                                           |            |       |         |
| seconda pal. 5 ed once 10                                                         |            |       |         |
| (Bronzo).                                                                         | >>         | 11.   | VΠ.     |
| Due istrioni. Statue, alta la pri-                                                |            |       |         |
| ma pal. 4, la seconda pal.                                                        |            |       |         |
| 4 <sup>4</sup> <sub>2</sub> . (Terra cotta). I<br>Poeta eomico. Bassorilievo alto | ompei      | XIV.  | XXXVII. |
| pal. 4 ed once 7, per pal.                                                        |            |       |         |
| 1 ed once 2. (Marmo).                                                             | ))         | XIII. | VVI     |
| Scena comica, forse tratta dal-                                                   |            | ,     |         |
| l'Andria di Terenzio. Bas-                                                        |            |       |         |
| sorilievo alto pal. 1 ed on-                                                      |            |       |         |
| ce 9, per pal. 2. (Marmo). A                                                      | lus. Farn. | IV.   | XXIV.   |
| Atleta. Statua alta pal. 7 1/2.                                                   |            |       |         |
| (Marmo).                                                                          | ))         | VIII. | VII.    |
| Atleta. Statua alta palmi 7 1/2.                                                  |            |       |         |
| (Marmo).                                                                          | ))         | VIII. | VIII.   |
| Atleta. Statua alta palmi 7 1/2.                                                  | Pupalana   | 3734  | ***     |
| (Marmo).                                                                          | Ercolano   | A11.  | XLII.   |

|                                               | Vol     | Tav.   |
|-----------------------------------------------|---------|--------|
| Discobolo. Statua alta palmi 6.               |         |        |
| (Bronzo). Ercolano                            | ν.      | LIV.   |
| Gladiatore. Statua alta pal. 7 1/2.           |         | 27,1   |
| (Marino). Mus. Fari                           | n. VII. | XXV.   |
| Gladiatore. Statua alta pal. 7                |         |        |
| ed once 10. (Marmo). »                        | ٧.      | VI.    |
| Gladiatore. Statua alta pal. 7 1/2            |         |        |
| (Marmo).                                      | V.      | VII.   |
| Cacciatore. Statua alta pal. 64.              |         |        |
| (Marmo).                                      | VII.    | Χ.     |
| Pescatore. Statuetta alta pal. 2.             |         |        |
| (Bronzo). Pompei                              | IV.     | LV.    |
| Pescatore dormiente. Statuetta                |         |        |
| lunga pal. 1 ed onc. 1 1/2. (Marmo).          |         |        |
| Due figure rappresentanti un                  | IV.     | LIV.   |
| imenco. Bassorilievo alto                     |         |        |
| pal. 2 per 4 1 <sub>10</sub> . (Marmo).Ischia | XIII.   | 1.1    |
| Disco del diametro di pal. 1 1/2,             | XIII.   | L/I.   |
| ha da un lato donna alata,                    |         |        |
| che offre un novo ad una                      |         |        |
| serpe, dall'altro guerriero                   |         |        |
| barbato in atto di cammi-                     |         |        |
| nare (Marmo). Pompei                          | Χ.      | XV.    |
| Donna intenta a eurare il cal-                |         |        |
| cagno d'una figura che                        |         |        |
| muore, o a rattoppare un                      |         |        |
| sandalo. Frammento di un                      |         |        |
| bassorilievo, alto once 8,                    |         |        |
| largo once 40. (Marmo)                        | IV.     | Ш.     |
| Vecchio che sostiene un vaso.                 |         |        |
| Statuetta. (Bronzo). Pompei                   | XIII. X | XVIII. |

|                                                                |                | ₩ol. | Tav.           |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|
| Donzella che adesca un pappa-                                  |                |      |                |
| gallo. Bassorilievo alto pal-                                  |                |      |                |
| mo I ed once 3, per pal.                                       |                | 27.5 | X.             |
| 1 ed once 8 (Marmo).                                           |                | VI.  | Frontespizio.  |
| Mezza figura muliebre. (Marmo).<br>Torso muliebre panneggiato. |                | 11.  | Frontespizio.  |
| (Marmo).                                                       | Mus Farn       | X.I  | Frontespizio   |
| Mezza statua muliebre panneg-                                  | 11(15) 1 (111) | .,.1 | Trontespinato. |
| giata. (Marmo).                                                |                | XV.  | Frontespizio.  |
| Fanciullo che strangola un'oca.                                |                |      | ,              |
| Gruppo alto pal. 3 1/2.                                        |                |      |                |
| (Bronzo).                                                      | Ercolano       | XI.  | XX.            |
| Quattro putti, alto ciascuno pal-                              |                |      |                |
| mi 2. Statue ornamentali                                       |                |      |                |
| di una fonte. (Bronzo).                                        | ))             | 11.  | XXII.          |
| Quattro putti, alto ciascuno pal-                              |                |      |                |
| mo 1 ed once 10. Statue                                        |                |      |                |
| ornamentali di una fonte.                                      |                |      |                |
| (Bronzo).<br>Fanciullo in atto di spavento.                    | ))             | 1.   | XLV.           |
| Statuetta. (Bronzo).                                           |                | VIII | VVVIII         |
| Mezza figura di un fanciullo con                               | omper          | ДП.  | 77/111.        |
| frutta in grembo. (Marino)                                     |                | 17   | Frontesnizio   |
| Immagine cerea. (Cera).                                        |                | XV.  | •              |
|                                                                |                |      |                |
|                                                                |                |      |                |

#### RAPPRESENTANZE VARIE

Telamoni per sostegno di un cornicione. (Terra cotta). Pompei 11. LIV. Navi antiche. Bassorilievi, alto il primo pal. 3 1/2, e largo pal. 3 ed once 2, il secondo

|                                                      | Wol. | Tav.          |
|------------------------------------------------------|------|---------------|
| alto palmi 3 ed once 3,                              |      |               |
| largo palmi 3. (Marmo). Pozzuoli                     | 1[]. | XLIV.         |
| Scudo di decorazione (Marmo). Pompei                 | IX.  | В.            |
| Due trofei militari. Bassorilie-                     |      |               |
| vi alto ognuno pal. 4 ed                             |      |               |
| onc. 5, per pal. 7. (Marmo)                          | III. | LVIII.        |
| Sei maschere, la prima di uo-                        |      |               |
| mo barbato, la seconda                               |      |               |
| muliebre, la terza bacchi-                           |      |               |
| ca, la quarta tragica, la                            |      |               |
| quinta comica, la sesta con                          |      |               |
| bizzarra aeconciatura di                             |      |               |
| capelli. (Marmo).                                    | XI.  | XLII.         |
| Tre maschere comiche.Basso-                          | ,    |               |
| rilievo alto pal.1 ed oncia                          |      |               |
| 1, per pal. 4 1/2. (Marmo). Pompei                   | хии. | XXI.          |
| Sei maschere comiche servite                         |      |               |
| forse di mostra innanzi                              |      |               |
| alle botteghe, o ad altro                            |      |               |
| uso, ma non pel teatro.<br>(Terra cotta).            |      |               |
| (Terra cotta).                                       | VII. | XLIV.         |
| ANIMALI                                              |      |               |
| MINIMALI                                             |      |               |
| Cavallo, alto pal. 1 ed once 9,                      |      |               |
| lungo pal. 1 cd once 7.                              |      |               |
| (Bronzo). Ercolano                                   | III. | XXVII.        |
| Testa di cavallo colossale, alta                     | **** | 2545 7 44 1   |
| pal. 6 4/2. (Bronzo). Napoli                         | Ш.   | Х.            |
| Un toro, alto p. 1 3 to. per pal-                    |      |               |
| mi 2 <sup>3</sup>   <sub>10</sub> . (Bronzo). Noeera | XIV. | LIII.         |
| Una cagna. (Marmo).                                  | IV.  | Frontespizio. |
| Ind. Gen.                                            |      | 5             |

| •                                          |          | Wol.   | Tav.          |
|--------------------------------------------|----------|--------|---------------|
| Porco in atto di fuggire.                  |          |        |               |
| (Bronzo).                                  | Ercolano | XII.   | XII.          |
| Corvo di grandezza naturale                | 2.       |        |               |
| (Bronzo).                                  | ))       | XI.    | LVIII.        |
| Un becco, alto pal. 1 e 3 100              | ,        |        |               |
| per palmi 2. (Bronzo).                     |          | XIV.   | LIII.         |
| Due piecoli daini, alto ciascua            |          |        |               |
| pal. 3 1/2 e lungo pal.2 1                 | 2.       |        |               |
| (Bronzo).                                  | Ercolano | Ι.     | LI.           |
| Un leone (Marmo).                          |          | 1. IX. | Frontespizio. |
| Cammello che si disseta a                  |          |        |               |
| una fonte. Bassorilievo                    |          |        |               |
| (2.10.000)                                 |          | XIII.  | XXII.         |
| Rinoceronte. Bassorilievo.                 |          |        |               |
| ,                                          |          | XIII.  | XXII.         |
| Teste di cane servite per gett             |          |        |               |
| di acqua.                                  | Mus.Borg | . 1.   | LI.           |
| Testa di tigre servita per gett            |          |        |               |
| di acqua.                                  | Ercolano | 1.     | LI.           |
| Testa di beceo servita per ge to di acqua. | Pompei   | , -    | LI.           |
| to di acqua.                               | 1 Ompor  | λ.     | DI.           |
|                                            |          |        |               |

## RISORGIMENTO

Dante Alighieri—Mezzo busto
alto pal. 4 e 3 | 10. (Bronzo).Mus. Farn. XIV. XLIX.

Paolo III. Farnese—Busto alto
pal. 3 4 | 2 (Alabastro orientale, e la testa di marmo).Mus. Farn. XVI. IV e V.

Ferdinando I. Statua colossale di Antonio Canova.
(Marmo).

I. Frontespizio.

Wol. Tav.

## MUSAICI

La forza vinta dall'Amore, allegoria. Pavimento circolare del diametro di pal.
8 ed onc. 6. Rinvenuto nella casa detta del Centauro. Pompei

Acrato che cavalca la tigre, rappresentanza circondata da un ricco fregio. Pavimento di pal. 6 ed one. 3 1/2 in quadro di pietre dure colorate. Scoperta nella casa detta del Fauno.

Battaglia di Alessandro, quadro largo pal. 19 ed once 4 4, atto pal. 10 ed onc. 3. Scoperto nella casa detta del Fauno.

Due donne, un uomo ed un fanciullo suonano vari strumenti musicali. Quadro di pal. 1 ed once 8, per pal. 1 ed once 7, di pasta vitrea, col nome dell'artefice in cima alla rappresentanza.

Corago, cioè il direttore del palco scenico, che distribuisce maschere e veste agli attori. Pavimento in pietre e pastiglie colorate, scoVII. LXI.

» VII. LXII.

» VIII. XXXVI a XLV.

» IV. XXXIV.

|                                   |      | Vol. | Tav.      |
|-----------------------------------|------|------|-----------|
| perto nel tablino della ca-       |      |      |           |
|                                   | mpei | 11.  | LVI.      |
| Due maschere sceniche in mez-     |      |      |           |
| zo a corone, tenie, e frutta      |      |      |           |
| d'ogni maniera.Pavimento.         | ))   | XIV. | XIV.      |
| Un'Arpia che par voglia artiglia- |      |      |           |
| re un uecello, seguita a volo     |      |      |           |
| da un amorino.Pavimento.          | ))   | XIV. | XIV.      |
| Ornati neri sopra fondo bianco    |      |      |           |
| con animali e testa di Gor-       |      |      |           |
| gone in colori.Pavimento.         | ))   | П.   | XV.       |
| Leone di scorcio, circondato da   |      |      |           |
| una greca. Pavimento nel          |      |      |           |
| triclinio della easa detta        |      |      |           |
| del Fauno.                        | ))   | IX.  | LV.       |
| Cane con la iscrizione: Cave ca-  |      |      |           |
| nem. Pavimento in pietre          |      |      |           |
| bianche e nere rinvenuto          |      |      |           |
| nell'adito della casa detta       |      |      |           |
| Omerica.                          | ))   | II.  | LVI.      |
| Un gatto che arraffa una polla-   |      |      |           |
| stra in un compartimento;         |      |      |           |
| e nell'altro anitre, pesci,       |      |      |           |
| conchiglie, ed uccelli. Pa-       |      |      |           |
| vimento.                          | ))   | XIV. | XIV.      |
| Pesci con una conchiglia, un      |      |      |           |
| polipo, ed una locusta ma-        |      |      |           |
| rina. Quadro con cornice          |      |      |           |
| di fiori.                         | ))   | XIV. | XIV.      |
| Pavimento a vari scompartimen-    |      |      |           |
| ti con svariati ornati. Cap       | ri   | XV.  | XXIV.     |
| Colonna mosaicata alta pal. 40,   |      |      | ***** 1 * |

|                                                                         | Wol.   | Tav.          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| e di diametro pal. 1 1/2 sva-<br>riatamente ornata. Pompe               | i XIV. | XLVIII.       |
| Fontana in forma di edicola con<br>fastigio e nicehia lavorati          |        |               |
| a musaico. »  Fontana lavorata a musaico con decorazione di figure bac- | 111.   | А. В.         |
| ehiche e di animali per<br>getti di acqua. Nella casa                   |        |               |
| di M. Lucrezio.                                                         | XIV.   | Frontespizio. |

# PITTURE

## MONUMENTI ANTICHI

## NUMI

| Saturno.                       | Pompei    | IX.  | XXVI   |
|--------------------------------|-----------|------|--------|
| DIVINITÀ                       | OLIMPICHE |      |        |
| Giove in trono.                | Pompei    | VI.  | LII.   |
| Giove coronato dalla Vittoria. | ))        | XI.  | XXXIX. |
| Giove disarmato da Amore.      | ))        | X.   | XXIII. |
| Giove mutato in toro.          | *         | 11.  | Α.     |
| Maschera di Giove con l'aquila | a         |      |        |
| e il globo.                    | ))        | XIV. | XLIV.  |
| Giunone va a Giove sul monte   | 9         |      |        |
| Ida.                           | >>        | 11.  | LIX.   |
|                                |           |      |        |

|                                  |            | Wol,  | Tav.     |  |
|----------------------------------|------------|-------|----------|--|
| Giunone librata sulle ali c      | lel        |       |          |  |
| Sonno.                           | Pompei     | XII.  | 1V.      |  |
| Maschera di Giunone e pavon      | e. »       | XIV.  | XLIV.    |  |
| Apollo.                          | ))         | Χ.    | XX.      |  |
| Apollo e Dafne.                  | ))         | XII.  | XXXIII.  |  |
| Apollo rapisce Dafne.            | ))         | х.    | LYIII.   |  |
| Apollo ed una ninfa, forse Clizi | a. »       | Χ.    | XXXVIII. |  |
| Apollo e Ciparisso.              | ))         | MI.   | н.       |  |
| Apollo presso Laomedonte.        | ))         | X1.   | XXIII.   |  |
| Apollo e Mercurio.               | ))         | Χ.    | XXXVII,  |  |
| Forse Apollo che guida una big   | a.Ercolano | VIII. | XXXIII.  |  |
| Il Sole.                         | Pompei     | VII.  | LV.      |  |
| Il Sole e l'ora di Primave       |            |       |          |  |
| (frammento).                     | ))         | XI.   | XXXIII.  |  |
| Diana.                           |            | VIII. | XXII.    |  |
| Diana.                           | Pompei.    | х.    | XX.      |  |
| Diana ed Endimione.              | Ereolano   | IX.   | XL.      |  |
| Diana ed Endimione.              | Pompei     | XIV.  | 111.     |  |
| Diana ed Endimione.              | ))         | XIV.  | XIX.     |  |
| Mercurio Forense.                | 30         | XII.  | VI.      |  |
| Mercurio porge la siringa a      | d          |       |          |  |
| Argo alla presenza d'Io.         | Ercolano   | VIII. | XXV.     |  |
| Mercurio e Fortuna.              | Pompei     | VI.   | 11.      |  |
| Mercurio con una figura mulic    | 9-         |       |          |  |
| bre, forse Cerere.               | ))         | Χ.    | LIII.    |  |
| La nascita di Venere.            | Ercolano   | VIII. | Χ.       |  |
| Venere nella conchiglia.         | Pompei     | 1.    | XXXIII.  |  |
| Venere anadiomene.               | >>         | 1.    | XXII.    |  |
| Venere pescatrice.               | ))         | 11.   | XVIII.   |  |
| Venere pescatrice.               | ))         | IV.   | IV.      |  |
| Venere trasportata da un Tri     | -          |       |          |  |
| tone.                            | ))         | XII.  | XXXII.   |  |
|                                  |            |       |          |  |

|                                  |               | Vol.  | Tav.    |
|----------------------------------|---------------|-------|---------|
| Venere che suona la lira tra     | 1-            |       |         |
| sportata da un cavallo ma        |               |       |         |
| rino.                            | Ponipei       | VIII. | .11     |
| Venere armata si accinge a pu    |               |       |         |
| gnar con Pallade.                | ))            | VIII. | V1.     |
| Marte e Venere.                  | <b>)</b> )    | 1.    | XVIII.  |
| Marte e Venere.                  | ))            | 111.  | XXXV.   |
| Marte e Venere.                  | ))            | 111.  | XXXVI.  |
| Marte e Venere.                  | ))            | IX.   | IX.     |
| Marte e Venere e Amori, figure   | C             |       |         |
| volanti.                         |               | Χ.    | XL.     |
| Il trono di Venere e quello d    | 1             |       |         |
| Marte.                           | Ercolano      | VIII. | XX.     |
| Venere e Mercurio.               | Pompei        | Ι.    | XXXII.  |
| Venere che soccorre Adone.       | ))            | IV.   | XVII.   |
| Venere e Adone.                  | ))            | IX.   | XXXVII. |
| Venere e Adone.                  | <b>&gt;</b> ) | XI.   | XLIX.   |
| Forse Venere celeste, o la Spe-  |               |       |         |
| ranza, o la Prudenza, o la       |               |       |         |
| Pace.                            | ))            | VIII. | XXXIV.  |
| l giorni della settimana, cioè   |               |       |         |
| Saturno, Apollo, la Luna,        |               |       |         |
| Marte, Mercurio, Giove,          |               |       |         |
| Venere.                          | ))            | XI.   | Ш.      |
| DIVINITÀ                         | MINORI        |       |         |
| DiffIII                          | 20110111      |       |         |
| Yittoria, ehe trasporta una pro- |               |       |         |
| vincia, forse simbolo di un      |               |       |         |
|                                  | Pompei        | 11.   | XIX.    |
| Vittoria che incorona un trion-  |               | - * * | 224,2.  |
| fatore.                          | ))            | 17.   | XIX.    |
|                                  |               |       | *****   |

|                                  |          | Vol. | Tav.        |
|----------------------------------|----------|------|-------------|
| Vittoria sostenente un trofeo.   | Pompei   | ٧.   | XLVII.      |
| Vittoria sul carro.              | "        | XIV. | XLV.        |
| Trofeo espresso tra la Vittoria  | 1        |      |             |
| ed un Eroc vincitore.            |          | VII. | VII.        |
| Setto il simulacro della Vittori | a        |      |             |
| vari Amorini circondano          | il       |      |             |
| pavone di Giunone, e quiv        | 'i       |      |             |
| presso Iride.                    | Pompei   | XI.  | XV.         |
| Due figure volanti, la Vittori   |          |      |             |
| accompagnata dalla Danz          |          |      |             |
| o dalla Musica.                  | ))       | Χ.   | LIV.        |
| Due figure allegoriche alla Vit  | -        |      |             |
| toria.                           | ))       | IX.  | 11.         |
| Ebe.                             | Ercolano | IX.  | XIX.        |
| Le grazie.                       | Pompei   | VIII | . ш.        |
| Talia, Clio ed Euterpe.          | »        | IV.  | XXXIV.      |
| Talia.                           | w        | XI.  | VIII.       |
| Talia ed una baccante, simbol    | 0        |      |             |
| dell' origine della com          | -        |      |             |
| media.                           | ))       | 1.   | Λ.          |
| Erato cui rende omaggio un       | a        |      |             |
| mortale.                         | ))       | XI.  | XXXI.       |
| Ganimede sta per esser rapite    | )        |      |             |
| dall'aquila guidata da ur        | l        |      |             |
| Amorino.                         | ))       | х.   | LVI         |
| Ganimede porge da bere all' a    | -        |      |             |
| quila.                           | ))       | X1.  | XXXVI.      |
| Imeneo.                          | ))       | XII. | XVII.       |
| Amore spirituale e Amore cor     | _        |      |             |
| poreo.                           | >>       | 1.   | Prefazione. |
| Il mercato degli Amori.          | Ercolano | I.   | ш.          |
| Amorini simboleggianti la pa-    | -        |      |             |
| storizia.                        | Pompei   | ν.   | XVIII.      |
|                                  |          |      |             |

|                                                   | Wol.    | Tav.           |
|---------------------------------------------------|---------|----------------|
| Amorino esprimente la caecia.Pompe                | ei v.   | XIX.           |
| Due carri che esprimono l'Amor                    |         |                |
| frettoloso e l'Amor forte. Pompe                  | ei vII. | ٧.             |
| Quattro bighe di cervi guidate                    | 31111   | *** ****       |
| da quattro Amorini. »  Amore presenta doni ad una | VIII.   | XLVIII 6 XLIX  |
| bella.                                            | IX.     | H1.            |
|                                                   | no IX.  |                |
| Amorino con face accesa.                          |         | XXII.          |
| Amore pone in fuga due cervet-                    |         |                |
| ti insidiati da un leone                          |         | XX.            |
| Episodio della favola di Psiche. Pompe            | i xv.   | XXVI:1 e XXIX. |
| Episodio della favola di Psiche. »                | XV.     | XLV a XLVII.   |
| Episodio della favola di Psiche. »                | XVI.    | ш.             |
| Adone si riposa dopo le fatiche                   |         |                |
| della caccia.                                     | VII.    | 17.            |
| Ermafrodito, figura allegorica                    |         |                |
| della natura. Ereola                              | no X.   | XLL.           |
| Ermafrodito che guarda un A-                      |         |                |
| morino. (Monocromo). Stabia                       | Χ.      | LV.            |

## DIVINITÀ TERRESTRI E LORO CICLO

| Cerere.                        | Pompei | IX.   | XXXV.    |
|--------------------------------|--------|-------|----------|
| Cerere assisa in un trono d'or | 0      |       |          |
| e porpora.                     | ))     | VI.   | LIV.     |
| Cerere e Mercurio.             |        |       | XXXVIII. |
| Forse Rea, Proserpina e Liber  | 0      | XII.  | VIII.    |
| Flora.                         | Pompei | VII.  | LIV.     |
| Flora.                         |        | VIII. | XXII.    |
| Le nozze di Zefiro.            | Pompei | IV.   | 11.      |
| Ind. Gen.                      |        |       | 6        |

|                               |            | Wol.  | Tav.    |
|-------------------------------|------------|-------|---------|
| Najade.                       | Pompei     | п.    | XXXVI.  |
| lla rapito dalle Najadi.      | romper     | ι.    | V1.     |
| lla rapito dalle Najadi.      | ))         | XIII. | XLVI.   |
| Narcisso.                     | ))         | н.    | XXVIII. |
| Narcisso.                     | ))         | Χ.    | XXV.    |
| Narcisso.                     | ))         | Χ.    | XXXVI.  |
| Narcisso che si specchia nel  |            |       |         |
| le onde.                      | ))         | ί.    | 17.     |
| Narcisso che si specchia ne   | ]-         |       |         |
| le onde.                      | ))         | XII.  | VII.    |
| Chirone che educa Bacco.      | ))         | ш.    | XX.     |
| Bacco ed Ampelo.              | ))         | VIII. | LI.     |
| Bacco ed Arianna.             | >)         | X1.   | XXXV.   |
| Bacco ed Arianna.             | ))         | XIII. | VIII.   |
| Bacco che spreme un grappol   | 0 .        |       |         |
| d'uva entro un cratere.       | ))         | ш.    | L.      |
| Bacco sedente sopra un aure   | 0          |       |         |
| trono.                        | ))         | V1.   | LIII.   |
| Bacco poggiato a una colonna  | a.Ercolano | XI.   | LH.     |
| Bacco, Apollo e Venere in me  | Z-         |       |         |
| zo a svariati ornamenti d     | li         |       |         |
| una parete.                   | Pompei     | XIV.  | XXI.    |
| Bacco e Sileno.               | ))         | П.    | XXXV.   |
| Bacco, Sileno ed Opora.       | ))         | X.    | XXV.    |
| Bacco e Sileno.               | Ercolano   | XI.   | XXII.   |
| Bacco e Fauno.                | Pompei     | 1.    | XXIX    |
| Bacco e Satiro, forse allegor |            |       |         |
| dell' intemperanza.           | Ercolano   | Х.    | LII.    |
| Bacco inventore della con     |            |       |         |
| media.                        | Pompei     | ш.    | 1V.     |
| Trionfo di Bacco.             | ))         | XV.   | XXXII.  |
| Simulaero di Bacco.           | >>         | VIII. | XII.    |

|                                |          | Woi.  | Tav.          |
|--------------------------------|----------|-------|---------------|
| Donzella che mesce da bere     | a        |       |               |
| un Sileno.                     | Pompei   | 1X.   | LI.           |
| Sileno e Faunetto.             | ))       | XII.  | XXXV.         |
| Marsia ed Olimpo.              | ))       | х.    | IV.           |
| Marsia ed Olimpo.              | ))       | Χ.    | XXII.         |
| Il castigo di Marsia.          | Ercolano | VIII. | XIX.          |
| Satiro e caprone elle cozzano. | Pompei   | хии.  | Y11.          |
| Fauno e baceante.              | ))       | 1V.   | В.            |
| Fauno e baccante, fig. volanti | . ))     | IX.   | VII.          |
| Fauno e baccante, fig. volanti | . ))     | IX.   | VIII.         |
| Fauno e baccante, fig. volanti | . ))     | Χ.    | V.            |
| Fauno e baccante.              | ))       | XII.  | VII.          |
| Fauno sedente e coronato di pi | _        |       |               |
| no, volgendosi verso un        |          |       |               |
| capra.                         | ))       | V.    | L.            |
| Fauno sedente che volgesi      | a        |       |               |
| guardare due donne.            | Ercolano | VIII. | XXI.          |
| Fauno che ascolta il sonare d  |          |       |               |
| un fanciullo.                  | Pompei   | X.    | LXII.         |
| Baccante e Fauno.              | >)       | VIII. | XXIII.        |
| Baccante.                      | ))       | IX.   | XVII.         |
| Due baccanti volanti.          | ))       | ш.    | L.            |
| Due baccanti.                  | ))       | V.    | XXXIV.        |
| Due baccanti.                  | ))       | XI.   | XXIV.         |
| Due baccanti.                  |          | XI.   | LII.          |
| Due gruppi di baccanti.        | ))       | XIII. | XVI e XVII.   |
| Due gruppi di baccanti.        | Pompei   | IX.   | XXII e XXIII. |
| Baccante che festeggia il toro | )        |       |               |
| dionisiaco.                    | ))       | ш.    | XIX.          |
| Una baccante che difendesi di  | Į        |       | 1             |
| un baccante.                   | ))       | VIII. | XXIV.         |
| Un baccante offre ad una bac-  |          |       |               |
| cante una sacra benda.         | >>       | х.*   | XXXVI.        |

| •                              |            | Vol.  | Tav.        |
|--------------------------------|------------|-------|-------------|
| Baccante che sferza un centa   |            |       |             |
| ro, nell'atto che questi       |            |       |             |
| rapisce.                       | Pompei     | Ш.    | XX.         |
| Centauressa che suonando       |            |       |             |
| lira trasporta un garz         |            |       |             |
| netto.                         | ))         | 111.  | XXI.        |
| Centauressa che trasporta u    | na         |       |             |
| fanciulla.                     | ))         | 111.  | XXI.        |
| Funamboli (Monocromi).         | ))         | VII.  | L. LI. LII. |
| DIVINITÀ MARI                  | NE E LORO  | CICLO |             |
| Nettuno.                       | Pompei     | XH.   | XXXVI.      |
| Nettuno ed Amimone.            | ))         | V1.   | XVIII.      |
| Teti che riceve da Vulcano     | le         |       |             |
| armi pel figlio.               | ))         | х.    | XVIII.      |
| Teti solca le onde sopra un m  | ()-        |       |             |
| stro marino recando            | lo         |       |             |
| scudo di Vulcano.              | ))         | Χ.    | XIX.        |
| Due Nercidi, la prima sopra 1  | m          |       |             |
| cavallo marino, la secon       | da         |       |             |
| sopra una tigre anche m        | a-         |       |             |
| rina.                          | Stabia     | VI.   | XXXIV.      |
| Due Nereidi.                   | Pompei     | VIII. | LV.         |
| Due Nereidi.                   | >>         | х.    | XXXIV.      |
| Nereide con Tritone.           | ))         | х.    | VII.        |
| Polifemo.                      | Ercolano   | 1.    | п.          |
| l'ritone con delfino su cui ca | <b>1</b> - |       |             |
| valca un Amorino, ed a         |            |       |             |
| tre figure mutilaté.           | Pompei     | Ш.    | LII.        |
| In Tritone ed un ictiocentaur  |            |       |             |

|                                                                                             |            | Wol.  | Tav.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
| tentano fermare sulle on                                                                    | _          |       |         |
| de due ippocampi.                                                                           | Ercolano   | VIII. | х.      |
| Tritoni ed ippocampi, fregio.                                                               | Pompei     | Х.    | VIII.   |
| Tritone con delfini.                                                                        | ))         | X.    | XXXIX.  |
| Tritone con delfino.                                                                        |            | х.    | LII.    |
| Mostro marino.                                                                              | Pompei     | XII.  | ш.      |
| Cavallo e tigre marina.                                                                     | >>         | IV.   | IV.     |
| ALLEGOR                                                                                     | IE E GENII |       |         |
| La Provvidenza.                                                                             | Pompei     | VIII. | П.      |
| La Libazione e la Riconoscen-                                                               | •          |       |         |
| za militare.                                                                                | >>         | VIII. | LIV.    |
| La Taciturnità.                                                                             | ))         | XII.  | XIX.    |
|                                                                                             | Pompei     | XII.  | V.      |
| Due carri esprimenti un'allego-<br>ria dell'umana debolezza.<br>Genio di Diana che porge da | ))         | VII.  | v.      |
| bere ad una cerva.                                                                          | ))         | Х.    | VI.     |
| Il Genio della tragedia.                                                                    | Ereolano   | IX.   | XIX.    |
| Il Genio della danza.                                                                       | ))         | IX.   | XIX.    |
| Il Genio della musica scortato                                                              |            |       |         |
| da una Giunone.                                                                             |            | XIII. | XL.     |
| Il Genio dell'armonia che solle-                                                            |            |       |         |
| va una citarista (apoteosi).                                                                | ))         | v.    | XIX.    |
| Il Genio dell'agricoltura e l'ora                                                           |            |       |         |
| invernale.                                                                                  |            | XIV.  | XX.     |
| Il Genio della caccia.                                                                      |            | XIII. | XL.     |
| Due figure volanti, forse la cac-                                                           |            |       |         |
| cia ed il sonno.                                                                            | ))         | XII.  | XVIII.  |
| Il Genio della guerra ed altro                                                              |            | J = • |         |
| genio ignoto.                                                                               | ))         | хит.  | XLVIII. |

| al                                                                                     |          | Vol. | Tav.     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| Genii fiorai.                                                                          | Pompei   | 1V.  | XLVII.   |
| Genii mugnai.                                                                          | ))       | VI.  | L1.      |
| Due Genii peseatori.                                                                   | Ercolano | XI.  | LVI.     |
| Genio che solleva una donn                                                             | a        |      |          |
| (apoteosi).                                                                            | Pompei   | V.   | XVIII.   |
| Genio col corno dell'abbon                                                             |          |      |          |
| danza.                                                                                 | ))       | V.   | XLVII.   |
| Genio.                                                                                 | ))       | 1.   | XVII.    |
| Il buon genio simboleggiato d                                                          | a        |      |          |
| un grosso serpente                                                                     | ))       | XI.  | XXXVIII. |
| Quattordiei Genietti con sva                                                           | -        |      |          |
| riati attributi.                                                                       | * ))     | XL.  | ьнга ьу. |
| Tre Genietti dediti a giuoch                                                           | ni       |      |          |
| fanciulleschi.                                                                         | ))       | XI.  | LVI.     |
| Due coppie di Genii de'due ses<br>si, cioè un Genio ed un                              | a        |      |          |
| Giunone.                                                                               | Pompei   | XI.  | LVII.    |
| Giovinetto dalla cintura in sot<br>to in forma d'uccello, ch<br>stringe con le mani du | е        |      |          |
| flauti.                                                                                | ))       | VII. | LII.     |
| E                                                                                      | R- 0-1   |      |          |
| Aleide combatte i serpenti.                                                            | Ercolano | 1X.  | LIV.     |
| Ereole che strangola il leone.                                                         | ))       | XI.  | IX.      |
| Ereole e lole.                                                                         | Pompei   | 111. | XIX.     |
| Ercole che salva Dejanira da                                                           |          |      |          |
| Centauro.                                                                              | ))       | V1.  | XXXVI.   |
| Donna che presenta un fanciul<br>lo ad Ercole (framment                                | 0        |      |          |
| di una rappresentazione)                                                               | ), »     | 1V.  | XXXII.   |

#### Wol. Tav. Ercole e Telefo. Pompei viii. L. Telefo riconosciuto da Ercole, o l'origine dei Romani. Ercolano IX. ٧. Telefo allattato da una cerva. )) XIII. XXXVIII e XXXIX Pompei xiv. Dedalo e Pasifae. Ι. Pasifae. VII. LV. Etra ed Egeo. 11. XII. Teseo che uccide il Centauro. Ercolano v. Monocromo. IV. Teseo vincitore del Minotauro. Ercolano x. L. Teseo vincitore del Minotauro ed Arianna. Pompei x. LL. Teseo abbandona Arianna. XI. XXXIV. Arianna abbandonata. н. LXII. Arianna abbandonata. VIII. IV. Arianna abbandonata. XIII. VI. Forse Fedra invoca con un saerificio i vaticinii di un nume. XI. XXXVIII. Fedra ed Ippolito. VIII LII. La balia di Fedra dichiara ad Ippolito l'amore della matrigna, rappresentanza forse tratta dalla tragedia di Euripide. Ercolano XI. 11. lo ed Epafo. Pompei ix. Ĺ. Arrivo d' Io a Canopo. Х. Danae. 11. XXXVI. Danae con gli attributi di Giove. XI. XXI. Perseo assistito da Minerva tronca il capo a Medusa. Ercolano XII. XLVIII. Perseo che libera Andromeda. Pompei v. XXXII.

|                                |           | Vol   | Tav.        |
|--------------------------------|-----------|-------|-------------|
| Perseo ed Andromeda.           | Pompei    | VI.   | L.          |
| Perseo ed Andromeda.           | ))        | IX.   |             |
| Perseo mostra ad Andromeda     | il        |       |             |
| teschio di Medusa rifless      | 30        |       |             |
| nell'onde.                     | ))        | XII.  | XLIX a LII. |
| Testa di Medusa.               | ))        | XII.  | LIII.       |
| Il supplizio di Diree.         | Pompei    | XIV.  | 1 V.        |
| Meleagro dona ad Atalanta l    |           |       |             |
| spoglie del cignale.           | ))        | VII.  | 11.         |
| Atalanta di Arcadia.           | ))        | Χ.    | XLIV.       |
| Frisso ed Elle nel mezzo di un | a         |       |             |
| parete ornata                  | ))        | 11.   | ۸.          |
| Frisso ed Elle.                | Ercolano  | V1.   | XIX.        |
| Frisso sul montone nell'atto d | i         |       |             |
| approdare a Colco.             | Pompei    | 11.   | XIX.        |
| Medea determinata ad uccide    |           |       |             |
| re i figli.                    |           | VIII. | XXII.       |
| Medea si accinge ad uccidere   |           |       |             |
| i figli.                       | Pompei    | V.    | XXXIII. ·   |
| Figura muliebre, forse Medea   | a .       |       |             |
| -                              | Ercolano  | Χ.    | XXI.        |
| Due tripodi ornati, in uno le  |           |       |             |
| immagini dei sette giovani     |           |       |             |
| Niobidi, nell'altro quello     |           |       |             |
| delle sette donzelle di        |           |       |             |
| Niobe.                         | Pompei    | V1.   | XIII e XIV. |
| Le figlie di Niobe giocano gli | · ·       |       |             |
| astragali al cospetto della    |           |       |             |
| madre, mentre soprag-          |           |       |             |
| giunge Latona. Monocro-        |           |       |             |
| mo opera di Alessandro         |           |       |             |
| Ateniese.                      | Ercolano: | XV.   | XLVIII.     |

|                                  |            | Vol.  | Tav.    |
|----------------------------------|------------|-------|---------|
| Eteocle e Polinice (incerto).    | Ereolano   | V.    | XVII.   |
| Arione Citarista.                | Pompei     | Χ.    | VII.    |
| Leda col cigno.                  |            | VIII. | XXII.   |
| Leda col cigno.                  | Pompei     | Χ.    | III.    |
| Leda col eigno e gli attribut    |            |       |         |
| di Giove.                        | ))         | X1.   | XXI.    |
| Leda eol eigno.                  | ))         | XII.  | III.    |
| Leda con Castore, Polluce, ed    | d          |       |         |
| Elena nati dall'uovo.            | ))         | [.    | XXIV.   |
| Castore e Polluce.               | ))         | IX.   | XXXVII. |
| Il giudizio di Paride.           | ))         | XI.   | XXV.    |
| Achille e Chirone.               | Ereolano   | 1.    | VII.    |
| Ulisse discopre Achille sotto le |            |       |         |
|                                  | Ereolano   | IX.   | VI.     |
| Il sacrifizio d'Ifigenia.        | Pompei     | 1V.   | III.    |
| Rappresentanza forse tratta da   |            |       |         |
| una scena dell'Ifigenia in       |            |       |         |
| Tauride di Euripide.             |            | VII.  | LIII.   |
| Due figure, forse Paride, che    |            |       |         |
| eerca di consolare Elena         |            | IX.   | LI.     |
| Figura muliebre sedente con      |            |       |         |
| ramo di alloro nella sini-       |            |       |         |
| stra (forse Polissena, Ifi-      |            |       |         |
| genia o Cassandra) insie-        |            |       |         |
| me ad altra figura appog-        |            |       |         |
| giata ad un pilastro (forso      |            |       |         |
| Apollo o anche Diana).           |            | VII.  | XIX.    |
|                                  | Pompei     | VI.   | III.    |
| Agamennone, che eonduce sul-     |            |       |         |
| la nave Criseide.                | <b>)</b> ) | II.   | LVII.   |
| Achille dà Briseide agli araldi  |            |       |         |
| di Agamennone.                   | ))         | н.    | LVIII.  |
| Ind. Gen.                        |            |       | 7       |

| •                                |         | Vol.  | Tav.    |
|----------------------------------|---------|-------|---------|
| Achille sul carro guidato da Au- |         |       |         |
| tomedonte (Monocromo). P         | ompei   | XIV.  | XLVII.  |
| Achille, Patroclo, Diomedea di   |         |       |         |
| Seiro ed Ifi.                    | 30      | хш.   | XXXVII. |
| Penelope ed Ulisse.              | 35      | I.    | В.      |
| Oreste e Pilade condannati al    |         |       |         |
| sacrifizio. E                    | rcolano | VIII. | XIX.    |
| Giovane eroe, che prova se la    |         |       |         |
| punta della lancia è acuta       |         |       |         |
| a ferire. P                      | ompei   | V.    | П.      |
| Giovane eroe coronato di quer-   | •       |       |         |
| cia, che forse mostra aver       |         |       |         |
| disarmato il nemico.             | ))      | V.    | ш.      |
| Eroe in riposo (ignoto).         | ))      | X1.   | V.      |
| Eroe seduto presso due figure    |         |       |         |
| muliebri, una delle quali        |         |       |         |
| sostiene un cimiero (rap-        |         |       |         |
| presentazione ignota).           | ))      | XI.   | VII.    |
| Messaggio di spiaeevole oraeolo  | ))      | XI.   | XLVII.  |

## RITI E PERSONE SACRE

| Sacrifizio a Minerva.            | Pompei | XIII. | VIII.   |
|----------------------------------|--------|-------|---------|
| Sacrifizio a Baceo.              | ))     | VII.  | LVI.    |
| Sacrifizio a Bacco.              | ))     | VIII. | XII.    |
| Saerifizio a Raeco.              | ))     | XI.   | XXXVII. |
| Canefora forse appartenente      | al     |       |         |
| culto di Bacco.                  | Pompei | X1.   | XXXII.  |
| Due sigure virili, forse min     | 1~     |       |         |
| stri delle orgie di Bacco        | ). »   | XIV.  | XXXIII. |
| Sacrifizio a Priapo, o riti dell | е      |       |         |
| orgie di Bacco.                  | >>     | VIII. | XVIII.  |

|                                |          | Wol.  | Tav.    |
|--------------------------------|----------|-------|---------|
| Sacrifizio offerto da varii Am | 0-       |       |         |
| rini a Priapo.                 | Pompei   | XL.   | XVI.    |
| Libazione a domestico genio.   | » °      | IX.   | XX.     |
| Paesaggio, con simulacro       | di       |       |         |
| una divinità, cui talu         | ni       |       |         |
| viandanti offrono sacrific     | ii »     | XI.   | XXVI.   |
| Tre coribanti.                 | Stabia   | VIII. | LIII.   |
| Sacerdotessa.                  | Pompei   | ш.    | VI.     |
| Sacerdotessa.                  | ))       | XIV.  | XVIII.  |
| Due figure muliebri ed una v   | i-       |       |         |
| rile con attributi appart      | 6-       |       |         |
|                                | Stabia   | XI.   | XVII.   |
| Due figure virili ed una muli  | 6-       |       |         |
| bre eon attributi appart       | 0-       |       |         |
| nenti a sacrifizi.             | ))       | XI.   | XVIII.  |
| Due garzonetti, forse minist   | ri       |       |         |
| di religiose cerimonie o       | di       |       |         |
| conviti.                       | ))       | VIII. | IX.     |
| Figura virile portante in mar  | 10       |       |         |
| una mensa, forse sacro m       | i-       |       |         |
| nistro.                        | Ercolano | X.    | XXI.    |
| Un ministro di sacrifizii.     | ))       | XII.  | XXXVI.  |
| Due figure muliebri ministre   | li       |       |         |
| sacrifizi.                     |          | XIII. | XIV.    |
| Due figure volanti ministre o  | Hi       |       |         |
| religiose cerimonie.           | ))       | XIV.  | XXXII.  |
| CULTO                          | EGIZIO   |       |         |
| Arpocrate.                     | Ercolano | IX.   | LII.    |
| Oblazione di sacerdoti egizi.  |          | XI,   | XLVIII. |
| Sacerdote e sacerdotessa.      |          |       | LV.     |

|                                                                                                                              |            | Wol.     | Tav.      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| Cinque sacerdoti egizi il primo<br>di Anubi, il secondo detto<br>profeta, il terzo ignoto, i<br>quarto è sfragista, l'ultimo | )<br>l     |          |           |
| un hierogrammateus.                                                                                                          |            | Х.       | XXIV.     |
| RAPPRESENTAZIONI STORIC                                                                                                      | HE E DEI   | LLA VITA | A PRIVATA |
| La Carità Greca.<br>Frine che si consiglia con A-                                                                            | Pompei     | 1.       | V.        |
| more.                                                                                                                        | ))         | VIII.    | V.        |
| Figura muliebre, forse Frinc.<br>Massinissa consegna a Scipione                                                              |            | XIV.     | XXXIII.   |
| la moglie Sofonisba.<br>Forse Lala Cizicena, che ritrae                                                                      | <b>)</b> ) | Ι.       | XXXIV.    |
| un'erma di Bacco Ebone.<br>L'Europa, l'Asia e l'Africa, o<br>forse Cleopatra fra le figu-<br>re allegoriche dell' Egitto     |            | VII.     | III.      |
| e dell'Arabia. Rissa fra Pompeiani e Nucerini graffita con la iscrizione: Campani, victoria una cum                          | >>         | IX.      | IV.       |
| Nuccrinis peristis. Romana principessa sotto le sembianze della Felicità o dell'Abbondanza, forse A-                         | ))         | VI.      | С.        |
| grippina o Livia.<br>Romana principessa sotto le                                                                             | ))         | XI.      | L.        |
| sembianze di Venere.<br>Figura muliebre, forse ritratto                                                                      | ))         | XI.      | LI.       |
| di una romana matrona. S                                                                                                     | Stabia     | х.       | XVIII.    |

|                                 |          | Wol.    | Tav.     |
|---------------------------------|----------|---------|----------|
| Figura muliebre, forse ritrat   | to       |         |          |
| di una romana matrona.          |          | IX.     | XVIII.   |
| Forse un poeta od oratore.      | ))       | XI.     | XXXII.   |
| Poeta greco ignoto.             | ))       | XI.     | ν.       |
| Giovane poeta in atto di med    | i-       |         |          |
| tare.                           | ))       | VI.     | XXXV.    |
| Tre giovani guerrieri, forse f  | e-       |         |          |
| rentarii.                       | ))       | X1.     | XXVII.   |
| Figura muliebre d'ignoto arge   | )-       |         |          |
| mento.                          | Pompei   | XII.    | XXXVI.   |
| Un uomo ed una donna adagia     |          |         |          |
| vieino ad una mensa tripes      |          | XI.     | XLVIII.  |
| Due donne, delle quali una      |          |         |          |
| accinge a scrivere.             |          | VI.     | XXXV.    |
| Mezzo busto muliebre in atto d  | li       |         |          |
| accingersi a scrivere.          |          | XIV.    | XXXI.    |
| Ritratti muliebri forse di un   |          | 322 ( ) | 41.1.1.1 |
| stessa famiglia.                | ))       | X1.     | VI.      |
| Que figure virili ed una mulie  |          | 771.    | 7        |
| bre, ritratti d'ignoto argo     |          |         |          |
| mento.                          | ))       | łX.     | XXXIII.  |
| Fignra ideale muliebre.         | ))       | IX.     | XXI.     |
| Nuotatrice.                     | Ercolano | Х.      | XLI.     |
| Due cacciatori alla caccia d'un |          | 47.     | 34,      |
| toro selvaggio e d'un cin       |          |         |          |
| ghiale.                         | Pompei   | XIII.   | XVIII.   |
| Vecchio pastore presenta un     |          | AIII.   |          |
| tazza ad una donna assisa       |          |         |          |
| e presso ad essa un can         |          |         |          |
| (rappresentanza d'ignote        |          |         |          |
| argomento).                     |          | s-      | 1 1/12   |
| argomento).                     | 33       | Χ.      | LVII.    |

|                               |          | ol .  | Tav.    |
|-------------------------------|----------|-------|---------|
| un serpe (argomento igno      | )-       |       |         |
| to) Monocromo.                | Pompei   | IX.   | XLIX.   |
| Fanciullo che sferza una sci  | -        | ••••  |         |
| mia.                          | >>       | 1.    | XXL.    |
| Musici in un concerto di cant | 0        |       |         |
| e di lira.                    | Ercolano | 1.    | XXXI.   |
| Citarista.                    |          | 1.    | XXX.    |
| Citarista.                    | Pompei   | 11.   | XII.    |
| Citarista.                    | »        | ш.    | ν.      |
| Citarista.                    | ))       | VII.  | XX.     |
| Citarista.                    | Ercolano |       | VI.     |
| Citarista.                    | Pompei   | XIII. | XLYII.  |
| Due suonatrici.               | Ercolano | VII.  | XXII.   |
| Cimbalistria.                 | Stabia   | VIII. | LVI.    |
| Due Atleti in un unctuarium.  | Ercolano | Х.    | XXXIX.  |
| Discobolo.                    |          | IX.   | LH.     |
| Attore tragico.               | Ercolano | 1.    | I.      |
| Attore che si apparecchia all |          |       |         |
| rappresentazione.             | Pompei   | 1.    | XXII.   |
| Scena tragica.                | »        | 1.    | XXI.    |
| Attrice.                      | ))       | XIII  | XXXVI.  |
| Due maschere tragiche.        | Ercolano | IV.   | XXXIII. |
| Simboli tragici.              |          | L.    | XX.     |
| Scena comica.                 | Pompei   | 1.    | XX.     |
| Scena di commedia.            | ))       | 1V.   | XVIII.  |
| Scena comica.                 |          | IV.   | XXXIII. |
| Scena comica.                 | ))       | VII   | XXI.    |
| Preparazione ad una comic     | ล        |       | *****   |
| scena, rappresentanza d       |          |       |         |
| Amorini.                      | Pompei   | XV.   | XIX.    |
| Due danzatrici.               | ))       | VII.  | XXXIII. |
| Due Danzatrici, una delle qua | li       |       |         |
| ravvisasi per cimbalistria    | . »      | νи.   | XXXIV.  |

|                                                               | Vol   | Tav.                |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Due Danzatrici, la prima bac-                                 |       |                     |
| cante, l'altra con gli attri-                                 |       |                     |
| buti di Venere. Pompei                                        | VII.  | XXXV.               |
| Due Danzatrici ambedue bac-<br>canti.                         | ****  |                     |
| Due Danzatrici, la prima <i>timpa</i> -                       | VII.  | XXXVI.              |
| nistria, l'altra sostenente                                   |       | •                   |
| un piatto d'oro.                                              | VII.  | XXXVII.             |
| Due Danzatrici in veste talare.                               | VII.  | XXXVIII.            |
| Due Danzatrici, la prima sotto                                | 111.  | 127217 1 1111       |
| le sembianze di Naiade,                                       |       |                     |
| l'altra baccante.                                             | VII.  | XXXIX.              |
| Due Danzatrici, la prima bac-                                 |       |                     |
| cante, o forse effigiata sot-                                 |       |                     |
| to le forme di Pomona, la                                     |       | ,                   |
| seconda baccante.                                             | VII.  | XL.                 |
| Danzatrice. Ercolano                                          | X.    | VI.                 |
| Due Danzatrici, figure volanti.Pompei                         | X1.   | IV.                 |
| Danzatrice sotto le sembianze                                 |       |                     |
| di Pomona. Ercolano                                           | XI.   | V.                  |
| Ballerina che danza e suona. Pompei                           | XII.  | XXXIV.              |
| Due ballerine sotto le sembian-                               |       |                     |
| ze dell' Estate e dell' Au-                                   |       |                     |
| tunno.                                                        | XIV.  | П.                  |
| Quattro rappresentanze espri-<br>menti i vari uffici e le va- |       |                     |
| rie faccende dell'arte ful-                                   |       |                     |
| lonica.                                                       | 117   | 27.14.0             |
| Domestica cena. Ercolano                                      | IV.   | XLIX e L.<br>XXIII. |
| Pompeiani sedenti intorno ad                                  | 1.    | XXIII.              |
| una mensa. Pompei                                             | 1V.   | Α.                  |
| Carro con un'otre di vino nel-                                | 2 * * | • 4 *               |
| l'atto di essere scaricato. »                                 | 1V.   | Α.                  |
| ,                                                             |       |                     |

|                                  |          | Vol.  | Tav.     |
|----------------------------------|----------|-------|----------|
| Carro di vino.                   | Pompei   | ν.    | XLVIII.  |
| Interno di un cellarium.         | Ercolano | 1.    | XXIII.   |
| Animali per eucina e comme       | _        |       |          |
| stibili (pitture anticamen       | -        |       |          |
| te chiamate xenia.               | ))       | VI.   | XX.      |
| Commestibili. (έκιδορκισματα).   |          | VI.   | XXXVIII. |
| Pesci, uccelli, frutta ed altr   | i        |       |          |
| commestibili.                    | Pompei   | VIII. | LVII.    |
| Giardino.                        | >>       | XII.  | A . B .  |
| Fusto di alloro sopra un tronce  | )        |       |          |
| di palma.                        | ))       | XII.  | LX.      |
| Veduta d'una villa con varie     | e        |       |          |
| figure.                          | ))       | V.    | XLIX.    |
| Veduta d' una campagna cor       | ı        |       |          |
| vari edifizi.                    | ))       | V1.   | IV.      |
| Veduta di campagna.              | ))       | VI.   | LV.      |
| Una lira sostenuta da Grifoni    | ,        |       |          |
| e sul suo manubrio un ci         | -        |       |          |
| gno con ali spiegate.            | Ercolano | VIII. | XXXIII.  |
| Cetra ornata.                    | Pompei   | XII.  | XXXIV.   |
| Istrumenti da scrvire.           |          | 1.    | X11.     |
| Libro ed istrumenti da scrivere  | .Pompei  | XIV.  | XXXI.    |
| Tigre e capra fuggente.          | ))       | 17.   | В.       |
| Cervo fuggente inseguito da un   | 1        |       |          |
| cane.                            | ))       | V.    | XXXIV.   |
| Pantera lottante con una serpe.  | , ))     | VII.  | LVI.     |
| Una starna ed un vaso di terra   |          |       |          |
| coperto da una tazza d           | i        |       |          |
| vetro.                           | Ercolano | VIII. | XXVI.    |
| Quattro gruppi di quaglie.       |          | IX.   | X.       |
| Sorcio che insidia una farfalla. |          |       |          |
| e serpente urco.                 | <i>)</i> | VIII. | LVII.    |

|                                         |               | Wol.  | Tav.          |
|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------|
| Una troja.                              | Pompei        | XII.  | XIX.          |
| Toro assalito da una tigre.             |               | XIII. | XIX.          |
| Cinghiale aizzato da due ma             | <b>!</b> -    |       |               |
| stini.                                  | Pompei        | XIV.  | XLIV.         |
| Animali rappresentanti una cac          | -             |       |               |
| cia.                                    | ))            | П.    | XX.           |
| Due cacce fra leoni e centauri          | . ))          | Ш.    | LI.           |
| Caccia.                                 | ))            | VI.   | XXXII.        |
| Caccia.                                 | ))            | XIV.  | XVI.          |
| ORI                                     | NATI          |       |               |
| Quattro ornati diversi.                 | ))            | ٧.    | XXVI.         |
| Ornamenti diversi, framment             |               |       |               |
| d'una parete.                           | ))            | VIII. | XXVI.         |
| Decorazione architettonica.             | ))            | IX.   | 1V.           |
| Svariati aggiustamenti architet tonici. | -<br>Ercolano | XIV.  | XXII.         |
| Aggiustamenti architettonici di         |               |       |               |
| pinti sopra una parete.                 |               | XV.   | XX.           |
| Parete con isvariati ornament           | i             |       |               |
| e figure.                               | ))            | Χ.    | XLIII.        |
| Ornamenti svariati e simboli d          | i             |       |               |
| ignoto argomento.                       | ))            | XII.  | LV.           |
| Svariati ornamenti d'un into            | -             |       |               |
| naco.                                   | Stabia        | XIII. | XXXV.         |
| Grottesche.                             | E. P.Stab     | . 1.  | XIX.          |
| Grottesche; rappresentazioni a-         | -             |       |               |
| nimali.                                 | Pompei        | Ш.    | LH.           |
| Grottesche raccolte da divers           |               |       |               |
| affreschi.                              | E.P. Stab     |       | Frontespizio. |
| Grottesche.                             | Pompei        | VI.   | XXI.          |
| Ind. Gen.                               |               |       | 8             |

|                                                  | 1                  | Val.  | Tav.         |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|
| Grottesche. Grottesche.                          | Ercolano<br>Pompei | VI.   | XXXVII.      |
| Grottesche.<br>Grottesche.                       | »<br>Stabia        | VIII. | XI.<br>XXXV. |
| Grottesche, svariati orname<br>ti di una parete. | Pompei<br>en-<br>» | XII.  | XXVI.        |
| Rabeschi.                                        | »<br>Ercolano      | VII.  | LVII.        |

# PINACOTECA

## SCUOLA FIORENTINA

| Tommasodi Stefano detto Giot-  |           |        |        |
|--------------------------------|-----------|--------|--------|
| TINO — Papa Liberio che        |           |        |        |
| getta le fondamenta di S.      |           |        |        |
| Maria Maggiore. Tavola         |           |        |        |
| alta pal. 5 1/2, larga pal. 3. |           | XVI.   | 11.    |
| Masaggio-Maria Vergine col     |           |        |        |
| bambino Gesù. Tavola a         |           |        |        |
| tempera alta pal. 3 e onc.     |           |        |        |
| 9, larga pal. 2 e onc. 9. M    | us. Farn. | . 111, | XVII.  |
| GHIRLANDAIO—Santa famiglia.    |           |        |        |
| Tavola eircolare di pal. 3     |           |        |        |
| e onc. 8 di diametro.          | ))        | 1.     | XLI.   |
| Maniera di Andrea del Sarto-   |           |        |        |
| Due ritratti d'ignoti. Ta-     |           |        |        |
| vola alta pal. 4 1/2, larga    |           |        |        |
| pal. 3 e onc. 5.               | ))        | Ш      | XVIII. |
|                                |           |        |        |

Vol. Tav.

## SCUOLA ROMANA

| Pietro Perugino—La Madon-<br>na. Tavola alta pal. 3 e |        |         |                |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|
| once 7, larga pal. 2 1/2. M                           | lus. F | ar. IX. | XI.            |
| BENVENUTO GAROFALO—L'ado-                             |        |         |                |
| razione de' Magi. Tavola                              |        |         |                |
| alta pal. 3, larga pal. 2 1/2.                        | ))     | XI.     | XLVI.          |
| RAFFAELLO SANZIO — Santa fa-                          |        |         |                |
| ıniglia. Tavola alta pal. 5                           |        |         |                |
| e onc. 4 1/2, larga pal. 4                            |        |         |                |
| e onc. 2.                                             | ))     | II.     | XXXIII.        |
| RAFFAELLO SANZIO — Ritratto                           |        |         |                |
| detto comunemente del                                 |        |         |                |
| Cavalier Tibaldeo. Tavola                             |        |         |                |
| alta pal. 2 % per 5 3 10.                             | 3)}    | VI.     | XVII.          |
| RAFFAELLO SANZIO — La Ma-                             |        |         |                |
| donna col Bambino. Tav.                               |        |         |                |
| alta p. 3 1/3, larga p. 2 5/12.                       | ))     | XI.     | XXX.           |
| RAFFAELLO SANZIO — Ritratto                           |        |         |                |
| del Papa Leone X. Tavo-                               |        |         |                |
| la alta pal. 6 4 <sub>100</sub> , larga               |        |         |                |
| pal. 4 <sup>58</sup>  100.                            | ))     | XIII.   | XXXII a XXXIV. |
| Scuola di Raffaello—Santa                             |        |         |                |
| Famiglia. Tavola.                                     | ))     | VI,     | 1.             |
| Giulio Romano – La Madonna                            |        |         |                |
| detta della Gatta. Tav.alta                           |        |         |                |
| pal. 6 4/2, larga pal. 5 1/2.                         | ))     | IV.     | XXXI.          |
| PIERIN DEL VAGA — La Santa                            |        |         |                |
| Famiglia. Tav. alta pal. 4                            |        |         |                |
| e_one.4,larga p. 3 e one.4.                           | ))     | 1.      | XXVIII.        |
|                                                       |        |         |                |

## SCUOLA NAPOLETANA

|                                         | Wol,  | Tav.   |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| Andrea di Salerno—L'adora-              |       |        |
| zione de'Magi. Tavola alta              |       |        |
| pal. 6, larga pal. 7. Salerno           | П.    | XVII.  |
| ANDBEA DI SALERNO—S. Nicola             |       | ,      |
| Arcivescovo di Mira. Tav.               |       |        |
| alta pal. 5, larga pal. 5 1]. M. Cassin | о н.  | XXXIV. |
| Andrea di Salerno—I Santi               |       |        |
| Dottori in celestiale collo-            |       |        |
| quio. Tavola alta pal. 10,              |       |        |
| larga pal. 7.                           | Χ.    | XVII.  |
| Fabrizio Santafede — Madon-             |       |        |
| na adorata da S. Girolamo               |       |        |
| e dal Beato Pietro da Pisa.             |       |        |
| Tavola alta pal. 8 ½, larga             |       |        |
| pal. 5 e onc. 3. Napoli                 | XVI.  | 1.     |
| GIUSEPPE CESARI detto il CA-            |       |        |
| VALER D'ARPINO—Ballo di                 |       |        |
| Angeli. Tavola ovale.                   | III.  | XLIX.  |
| GIUSEPPE GESARI detto il CAVA-          |       |        |
| LIER D'ARPINO Noli me                   |       |        |
| tangere. Tela di pal. 2 1/4             |       |        |
| per pal. 4 3                            | XV.   | 11.    |
| RIBERA detto lo SPAGNOLETTO.            |       |        |
| — Baccanale. Tela alta                  |       |        |
| pal. 7, larga pal. 8 e onc. 8           | VIII. | XLVI.  |
| MATTIA PRETI detto il Cavalier          |       |        |
| Calabrese—S. Nicolò di                  |       |        |
| Bari. Tela alta palmi 7 1/2,            |       |        |
| larga pal. 5 1/2. Napoli                | хии.  | XLV.   |

| v                                                                                                                                                                              | ol.  | Tav.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Salvator Rosa — Gesù che<br>disputa coi dottori. Tela<br>alta pal. 7 <sup>4</sup> <sub>2</sub> , larga pal. 5.Roma<br>Salvator Rosa — Parabola di<br>S. Matteo. Tela alta pal. | 1.   | XV.    |
| S. Matteo. Tela atta par.  71/2, larga pal. 4 e onc. 8. »  Scipione Pulzone — L'Annun- ziata. Tela alta palmi 8 e                                                              | Ι.   | XVI    |
| onc. 6, per pal. 6.  LUCA GIORDANO — Deposizione di Nostro Signore dalla Croce. Tela di figura ellit- tica di pal. 12 3 and mag-                                               | XIV. | XVI.   |
| gior diametro. Napoli PACECCO DE ROSA—La Vergine che allatta il Bambino. Ta- vola circolare di pal. 1 di                                                                       | XIV. | XXX.   |
| diametro. Mus. Farn.  SCUOLA VENEZIANA                                                                                                                                         |      | 1.     |
| GIOVANNI BELLINI — La trassigurazione. Tavola alta pal. 4 e onc. 5, larga pal. 5 e                                                                                             |      |        |
| onc. 9. Mus. Farn.  Tiziano — Ritratto di Filippo II  Re di Spagna. Tela alta  pal. 8 e onc. 1 1, larga                                                                        | Ш.   | XXXIV. |
| pal. 3 e onc. 9.  Tiziano — Paolo III col Cardinale Alessandro Farnese, ed il Duca Ottavio Far-                                                                                | IV.  | XVI.   |

|                                |            | Vol. | Tav.  |
|--------------------------------|------------|------|-------|
| nese. Tela alta pal. 7 e       |            |      |       |
| one. 8 larga palmi 6, e        |            |      |       |
|                                | us. Farn.  | ν.   | XLVI. |
| Tiziano - Ritratto di un igno- |            |      |       |
| to. Tela.                      | ))         | VI.  | XVII. |
| Tiziano — La Maddalena. Tela   |            |      |       |
| alta pal. 43/4, larga pal. 3   |            |      |       |
|                                | oma        | VII. | 1.    |
| Tiziano — Danae. Tela alta     |            |      |       |
| pal. 44], larga pal. 64], M    | us. Farn.  | XVI. | XXVI. |
| SEBASTIANO DEL PIOMBO—Santa    |            |      |       |
| Famiglia. Pietra alta pal.     |            |      |       |
| 4 1/2, larga pal. 3 1/4.       | >>         | IX.  | XLVI. |
| FRANCESCO TURBIDO detto il Mo- |            |      |       |
| ro — Ritratto di un igno-      |            |      |       |
| to. Tela alta pal. 4 1/10 lar- |            |      |       |
| ga pal. 3 4/10.                | <b>)</b> ) | IX.  | XVI.  |
|                                |            |      |       |
| SCUOLA MC                      | DENESE     | 2    |       |
|                                |            |      |       |
| Schidone — Amore. Tela alta    |            |      |       |
| pal. 3 e onc. 6, larga pal.    |            |      |       |
|                                | us. Farn.  | III. | II.   |
| Schidone—La Carità. Tela alta  |            |      |       |
| pal. 7 e onc. 1, larga pal. 5. | ))         | IV.  | XLVI. |
| Schidone—Una donna che me-     |            |      |       |
| dica un infermo. Tela al-      |            |      |       |
| ta palmi 6 ed onc. 8 per       |            |      |       |
| pal. 5 ed onc. 2.              | и          | ٧.   | 1.    |
| Schidone—Ritratto di un igno-  |            |      |       |
| to. Tela di pal. 3 1 per       |            |      |       |
| pal. 2 1/2.                    | ))         | XII. | XVI.  |
| Schidone—Ritratto di un igno-  |            |      |       |

|                                                                                                                                   | V       | ol.  | Tav.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|
| to. Tela di pal. 3 1/2 per pal. 2 1/2. Mus Schidone — Ritratto attribuito al calzolaio di Paolo III Farnese. Tela di pal. 290/100 | . Farn. | XII. | XVI.  |
| 2 2 41                                                                                                                            | ))      | XV.  | XVI.  |
| larga pal. 2 65 100.                                                                                                              | )       | XV.  | XVI.  |
| SCUOLA PARM                                                                                                                       | IGIAN   | 1    |       |
| Correggio — Lo sposalizio di<br>Santa Caterina. Tavola al-                                                                        |         |      |       |
| ta onc. 43, larga onc. 11. Mus<br>Correccio — La Madonna col<br>Bambino Gesù. Tela di-<br>pinta a tempera alta pal.               | . Farn. | II.  | 1.    |
| 4, larga pal. 3 <sup>6</sup> [10.  Correccio — La Madonna detta del Coniglio. Tavola alta                                         | •       | V.   | XXXI. |
| pal. 1 3 4, larga pal. 1 5 12. »  PARMIGIANINO — L'amante del Parmigianino. Tela larga pal. 3 e onc. 6, alta pal.                 |         | XII. | 1.    |
| 5 c onc. 6.  PARMIGIANINO — La nascita.  Tavola alta pal. 2 c onc.                                                                |         | II.  | III.  |
| 4, larga pal. 1 e onc. 10.  PARMIGIANINO. — Ritratto creduto comunemente di Cri-                                                  |         | ш.   | 1.    |

|                                                        |         | Vol.     | Tav.    |
|--------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| stoforo Colombo. Tavola<br>alta pal. 4 e onc. 2, larga |         |          |         |
| palmi 3 e one 1. M                                     | us. Fa  | rn. III. | 111.    |
| Parmigianino — La Madonna                              |         |          |         |
| col Bambino Gesù. Tela                                 |         |          |         |
| alta pal. 3 e onc. 1, Iar-                             |         |          |         |
| ga pal. 2 e one. 5.                                    | ))      | V1.      | XLIX.   |
| Parmigianino — Ritratto di Gi-                         |         |          |         |
| rolamo Vincenti. Tela al-                              |         |          |         |
| ta pal. 4 <sup>2</sup>  10, larga 3 <sup>3</sup>  10.  | ))      | IX.      | XVI.    |
| Parmigianino — L'Annunziata.                           |         |          |         |
| Tela alta pal. 8 1/2, larga                            |         |          |         |
| pal. 5 3/4.                                            | ))      | Χ.       | XXXIII. |
| Parmigianino — Sacra fami-                             |         |          |         |
| glia. Tela alta pal. 6 lar-                            |         |          |         |
| ga pal. 5.                                             | >>      | Х.       | XLIX.   |
| Parmigianino — Due giovani                             |         |          |         |
| che ridono. Tela di pal.                               |         |          |         |
| 1 1100 1001 1 1 100.                                   | ))      | XV.      | XVII.   |
| S C U O L A C R I                                      | EMON    | ESE      |         |
| Bernardini Gatti — La Croci-                           |         |          |         |
| fissione. Tela alta pal. 16                            |         |          |         |
| e one. 6, larga pal. 12. M                             | us Fa   | rn 11    | 11.     |
| y, ranga par 12. M                                     | us. I u | 111. 11. | 11.     |
| SCUOLA MI                                              | LANE    | SE       |         |
| RERNARDINO LUINI—La Madon-                             |         |          |         |
| na. Tavola alta palmi 3,                               |         |          |         |
|                                                        | oma     | 1.       | XLH.    |
| Scuola di Leonardo da Vinci                            |         |          |         |
| —S.Giovanni che predica.                               |         |          |         |

|                                                                                                                                  |               | Wol.    | Tav.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
| Tavola alta pal. 2 e one.  2 1/2, larga p.1 e one.7 1/2.Re Scuola di Leonardo da Vinci. Due putti. Tavola alta pal.              | oma           | IV.     | XXXIII. |
| 2 e onc. 4, larga pal. 2 e onc. 2.                                                                                               | ))<br>O C N P | XI.     | XIV.    |
| S C U O L A B O L                                                                                                                | OGNE          | SE      |         |
| AGOSTINO CARACCI—Armida e Rinaldo. Tela lunga pal. 9. alta pal. 6 1/2. Mu AGOSTINO CARACCI—Il corpo di Cristo trasportato al se- | ıs. Farn      | . VIII. | 1.      |
| polero, Bozzetto sopra tela<br>alta p. 3 2 10, larga p. 2 10. Mu<br>Annibale Caracci—La Pietà.<br>Tela alta pal. 5 e one. 7,     | ıs. Farn      | . X.    | Ι.      |
| larga pal. 5 e one. 9.                                                                                                           | ))            | Ι.      | XLIII.  |
| Annibale Caracci—Ercole al                                                                                                       | ,,            |         |         |
| bivio. Tela alta pal. 6 e on. 5, larga pal. 9 e onc. 8.  Annibale Caracci — Venere con Amorino e un Satiro.                      | ))            | ٧.      | XVI.    |
| Tela alta pal. 5, larga pal. 6 e one. 5.  Annibale Caracci — Un Arcangelo circondato da va-                                      | ))            | VIII.   | XLVII.  |
| ri Angioletti. Lunetta so-<br>pra tela.<br>Guido Reni — Gesù Bambino<br>che dorme. Tela alta pal. 2                              | ))            | XIV.    | XVII.   |
| e onc.8, larga p.3 e onc.4.                                                                                                      | ))            | VI.     | XXXIII. |
| Ind. Gen.                                                                                                                        |               | ,       | 9       |
| Titu. Geit.                                                                                                                      |               |         | J       |

| Vol                                            | Tav.     |
|------------------------------------------------|----------|
| Guipo Reni — La fortuna che                    |          |
| arricchisce la Bellezza.Al-                    |          |
| ta pal. 12, larga pal. 7 1/2. * IX.            | XXXII.   |
| LIONELLO SPADA—La morte di                     |          |
| Abele. Tela alta pal. 6 1/3,                   |          |
|                                                | XVII.    |
| Domeniciino-L'Angelo Custo-                    |          |
| de dell'anima. Tela alta                       |          |
| pal. 9 1/2, larga pal. 8. Palermo III.         | XXXIII.  |
| GUERCINO —La Maddalena. Tela                   |          |
| alta p. 4 1/2, larga p. 3 3/4. Mus. Farn. vii. | XVII.    |
|                                                |          |
| S C U O L A F E R R A R E S E                  |          |
|                                                |          |
| BENVENUTO GAROFALO—II Re-                      |          |
| dentore sulle ginocchia                        |          |
| della Vergine circondato                       |          |
| dalle Marie. Tela alta pal.                    |          |
| 8, larga pal. 6. Mus. Farn. 1x.                | XXXI.    |
|                                                |          |
| S C U O L A F I A M M I N G A                  |          |
| Pietro Bruegel—I ciechi. Tela                  |          |
| dipinta a tempera alta p. 3                    |          |
| e one.5, larga p. 5 e one.6 1.                 | XLIV.    |
| Pietro Bruegel—L'Avaro ipo-                    | 7651 7 . |
| crita. Tela circolare dipin-                   |          |
| ta a tempera di pal. 3 1 <sub>12</sub>         |          |
| di diametro xv.                                | Ι.       |

#### SCUOLA FRANCESE

| Vol                                                                    | Tav.  |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| SIMONE VOVET - Angelo. Tela .                                          |       |
| alta pal. 4, larga pal. 3. Mus. Farn. XII. Simone Vovet — Angelo. Tela | XXXI. |
| alta pal. 4, larga pal. 3. » XII.                                      | XXXI. |
| SEBASTIANO BOURDON — Santa famiglia. Tela alta pal. 3,                 |       |
| larga pal. 2.                                                          | 1.    |

## INCISIONI E DISEGNI

| Annibale Caracci—La Pietà.              |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Incisione eseguita sopra                |       |
| lamina di argento XI.                   | ХШ    |
| Annibale Caracci — Baccana-             |       |
| le. Incisione eseguita so-              |       |
| ·pra lamina di argento xi.              | X1.   |
| Scuola del Caracci—Baceana-             | 43.1+ |
| le. Incisione sopra lamina              |       |
| di argento.                             | 7.11  |
| BAFFAELLO SANZIO — Mosè al .            | 311.  |
| rovo. Cartone alto p.5,45,              |       |
| largo pal. 5,40; disegnato              |       |
| per le camere vaticane. Mus. Farn. XVI. | 3/3/2 |
| i mus. Parii, Avi.                      | AVI.  |

# VASI FITTILI

|                                                                       | Vol   | Tav           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Apollo prostaterius, a cui Mer-                                       |       |               |
| curio presenta una donna. Nola                                        | I1.   | XXIX.         |
| 1. Vulcano ricondotto in ciclo                                        |       |               |
| da Bacco.                                                             | ш.    |               |
| 2. Atleti e ginnasiarchi. Sicilia<br>Venere sorpresa da Amore. Napoli | и.    | LIII.<br>XXX. |
| Carro tirato da quattro ani-                                          | 11.   | .,,,,,        |
| mali correnti guidati da un                                           |       |               |
| Genio, mentre un Amorino                                              |       |               |
| precede la quadriga. Oria                                             | Ш.    | XLVI.         |
| Proserpina che infrena i genii                                        |       |               |
| del male simboleggiati in                                             |       |               |
| due cigni.                                                            | . VI. | LVI.          |
| 1. L'Aurora che vuol rapire Ce-                                       |       |               |
| falo. 2. Dadofera                                                     | 17    |               |
| Borea che rapisce Orizia o                                            | . v.  | XXXV.         |
| C1 :                                                                  | . v.  | XXXV.         |
| 1. Bacco fra Comos, Simos e                                           |       | AAA1.         |
| due baccanti.                                                         |       |               |
| 2. Ebe che ministra il nettare                                        |       |               |
| a Giove.                                                              | . vi. | XXII.         |
| 1. Bacco che riceve da una sua                                        |       |               |
| amata un nappo di liquo-                                              |       |               |
| re, nel momento che è pre-                                            |       |               |
| ceduto da un giovane Bac-<br>cante,e seguito da un adul-              |       |               |
| to Fauno.                                                             |       |               |
| *                                                                     |       |               |

|                                                                                                                                                                                                           | Vol.  | Tav.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <ol> <li>Ginnasiarca che istruisce un efebo nel giuoco della sfera</li> <li>Sileno che deride la Sfinge.</li> </ol>                                                                                       | XIII. | XV.    |
| <ol> <li>Due figure ammantate, di cui l'una presenta un ramo all'altra, che è coronata ed ha un bastone.</li> <li>Satiro a cavallo ad una pantera preceduto da una Menade, e seguito da un al-</li> </ol> | XII.  | IX.    |
| tro Satiro.  2. Satiro segulto da una donna che porta una corona ed un ramo adorno di bende  Comos, che innanzi a Bacco e                                                                                 | VIII. | XXVII. |
| Simos canta le lodi della Ninfa che è dietro a lui.  Baccante che balla e canta fra due Satiri compresi di meraviglia e di piacere, mentre un' altra Baccante                                             | II.   | XLV.   |
| suona.  1. Una delle bacchiche scene, da cui ebbe origine la com- media.                                                                                                                                  | ш.    | XXIX.  |
| 2. Due figure ammantate : : . Primitiva rappresentazione                                                                                                                                                  | х.    | XXX.   |
| comica. Nola<br>Rhyton, che porta effigiato                                                                                                                                                               | п.    | XXX.   |
| un bacchico sacrifizio. T. di Bari.  1. Libazione dopo la vendemmia fatta da quattro donne a Bacco Brisco.                                                                                                | v.    | Χλ.    |

|                                                                                                                                                                                               | Vol. | Tav.         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 2. Una sonatrice di doppia tibia in atto di guidare tre altre donne. Nocera Ermafrodito alato, che avendo in mano alcune tenie se-                                                            | XII. | XXI a XXIII. |
| gue una donna , la quale porta nella dritta una co- rona da cui pende una te- nia , e nella sinistra una pigna d'uva e un canestro Ermafrodito alato, che pare of- fra un tamburino e un ven- | VII. | үш.          |
| taglio ad una donna sedente innanzi a lui sopra un capitello ionico                                                                                                                           | VII. | үш.          |
| ed altro.  1. Una ninfa esperide, che alletta il dragone presentandogli delle uova o dei pomi, per dare agio a un'altra ninfa di cogliere le preziose frutta.  2. Due figure ammantate con    | VII. | EVIII.       |
| un bastone in mano.  1. Ercole che combatte il leone ne nemeo, mentre Minerva, pregata da un compagno dell'Eroe, gli offre il suo cimiero.  2. Menelao che difende il corpo di Patroelo.      | XII. | XXXVII.      |

|                                                                                                                                                       | Wol.  | Tav.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <ul> <li>3. Un giovane in atto di bacia- re un garzonetto. Etruria</li> <li>1. Ercole incoraggiato da Eneo libera Deianira dal Cen- tauro.</li> </ul> | XIV.  | XXIX.    |
| 2. Tre figure ammantate, sopra una delle quali si legge HYAAAES.  Ercole che mentre vien con- dotto ad essere sacrificato spezza le sue ritorte, ed   | v.    | V.       |
| Durinila                                                                                                                                              | XII.  | XXXVIII. |
| 2. Como dionisiaco.  Pugna fra sette Amazzoni e                                                                                                       | VI.   | v e vi.  |
| sei eroi greci. Cuma  1. Varie Amazzoni frammiste con altre donne guerriere.  2. Amazzone ehe parla ad un                                             | XVI.  | XVIII.   |
| guerriero. Nola  1. Teseo che abbatte il toro di Maratona.  2. Atleta nudo fra due ginnasi-                                                           | х.    | LXIII.   |
| archi, il più vecehio dei quali lo ineorona. Bari  1. Perseo ehe presenta a Mi- nerva la testa di Medusa.                                             | VIII. | XIII.    |
| <ol> <li>Convito.</li> <li>Perseo seduto presso una fonte, nella quale mira il gorganeo tenuto da una flgura femminile.</li> </ol>                    | V.    | Ll.      |

|                                                                                                                                                          | Vol.    | Tav.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <ol> <li>Penteo spento dalle Menadi</li> <li>Dedalo assistito da Minerva adatta al figlio le ali di cera.</li> </ol>                                     | . XVI.  | х1.        |
| 2. Proteo che difendesi dall'assalto di Menelao e di un altro guerriero greco.                                                                           |         |            |
| 3. Fosforo che guida una quadriga, e vien seguito da un'altra condotta dall'Aurora.                                                                      |         |            |
| 4. Perseo che recisa la testa di<br>Medusa vien perseguitato<br>dalle altre Gorgoni, men-<br>tre Pegaso alato esce dal                                   |         |            |
| tronco di Medusa                                                                                                                                         | . XIII. | LVH a LIX. |
| 2. Bacco fiancheggiato da un<br>Satiro e da una Baccante,<br>la quale gli offre una pate-<br>ra colma di frutti.                                         |         |            |
| <ul> <li>3. Tre figure che si veggono per metà. Puglia</li> <li>4. Licurgo in atto di uccidere il figlio, credendo tagliare un ceppo di vite.</li> </ul> | XIV.    | XXVIII.    |
| <ol> <li>Soggetto ginnastico.</li> <li>Sepolero di Laio.</li> <li>Un uomo e una donna che<br/>si preparano a fare le liba-</li> </ol>                    | , XIII. | XXIX.      |
| zioni sul tumulo                                                                                                                                         | . IX.   | XXVIII.    |

|                                                              |             | Wol.  | Tav.         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|
| 1. Achille che riceve l'amba-<br>sceria di Fenice, Ulisse ed |             |       |              |
| Ajace.                                                       |             |       |              |
|                                                              |             |       | XII.         |
| I. O                                                         | Nola        | XIV.  | XLI a XLIII. |
| Eroe cui una Vittoria alata<br>od un Genio fa una liba-      |             |       |              |
| zione , mentre un vec-<br>ehio coronato d'alloro             |             |       |              |
|                                                              |             | IV    | 37           |
| 1. Tre guerrieri che ricevono                                |             |       | ٧.           |
| da due donne le corone                                       |             |       |              |
| pel valore militare.                                         |             |       |              |
| 2. Rito bacchico.                                            |             | VI.   | XXXIX.       |
| Festa che celebrasi in ocea-                                 |             |       |              |
| sione di una riportata vit-                                  |             |       |              |
|                                                              | Basilicata  | VIII. | LVIII.       |
| Guerriero che presso un se-<br>polero piange la morte di     |             |       |              |
| persona a lui cara. I                                        | Puglia      | IX.   | LIII.        |
| Rhyton con persona allusiva                                  |             |       |              |
| al culto dei defunti.                                        | r. di Bari. | V.    | XX.          |
| 1. Onori funebri resi ad un se-                              |             |       |              |
| polero.                                                      |             |       |              |
| 2. Donna nobilmente ornata e con scettro nella destra,       |             |       |              |
| cui una figura barbata                                       |             |       |              |
| presenta una patera.                                         |             | LV    | VV           |
| Tre denne che vanno ad ese-                                  |             | 1 V . | 7.7.         |
| guire un sacrifizio.                                         |             | 1.    | XXXV.        |
| 1. Sacrifizio fatto dopo una caccia.                         |             |       |              |
| Ind. Gen.                                                    |             |       | 10           |

|                                   |            | Wol. | Tav.   |
|-----------------------------------|------------|------|--------|
| 2. Satiri taumatopii.             |            | XV.  | XV.    |
| 1. Donna che viene iniziata al    |            |      |        |
| sacri misteri.                    |            |      |        |
| 2. Soggetto palestrico.           |            | IX.  | XXIX   |
| 1. Donzella dipinta sotto un'edi- |            |      |        |
| cola fra due donne, che           |            |      |        |
| portano ciascuna una coro         |            |      |        |
| na in mano, e nell'altra ch       |            |      |        |
| un unguentario e chi un           |            |      |        |
| vaso da bere, mentr'ella ha       |            |      |        |
| nella destra una colomba          |            |      |        |
| nella sinistra uno specchio       |            |      |        |
| 2. Stele funerarie a cui due don  |            |      |        |
| 1 (1)                             |            | VII. | XXIII. |
| L'invenzione del giuoco della     | a          |      |        |
| palla con l'epigrafe τησα         |            |      |        |
| μοι ταν σφιραν.                   | Basilicata | 111. | XII.   |
| 1. Giovani atleti che si esercita | -          |      |        |
| no al giuoco del trucco sot       | -          |      |        |
| to la vigilanza del ginna         |            |      |        |
| siarca.                           |            |      |        |
| 2. Ginnasiarca.                   | Nola       | 111. | XIII.  |
| Cinque giovani che s'adde         | ;-         |      |        |
| strano a montar d'un sal          |            |      |        |
| to a cavallo.                     | Vulci      | XIV. | LVI.   |
| Tre giovani che tirano al bei     | -          |      |        |
| saglio un gallo situato si        | ıl         |      |        |
| capitello di una colonna.         |            | VII. | XLI.   |
| Donna che fa il giuoco di ca      | <b>\-</b>  |      |        |
| povolgersi sulle spade.           |            | VII. | LVIII. |
| 1. 2. Un ginnasiarea.             |            |      |        |
| 3. 4. Due pedotribi con un far    | 1-         |      |        |
| ciullo.                           |            | 1V.  | LI.    |

|                                  |              | Wol. | Tav.  |
|----------------------------------|--------------|------|-------|
| 4. Un tibieine e un citarista el | he           |      |       |
| accordano i loro strumer         | nti          |      |       |
| 2. Due donne ehe si purifican    | 0            | XIV. | XV.   |
| Donna sedente ehe tocea          | le           |      |       |
| corde di una lira, con l         | 'e-          |      |       |
| pigrafe καλεδονες.               | Loeri        | Ш.   | XII.  |
| Vaso con l'iscrizione χαμιλ      | .05          |      |       |
| θεοφαμιδα κωιος.                 | Cartagine    | IV.  | V.    |
| Tazza tutta nera.                | Napoli       | И.   | XXX.  |
| Due Rhyton.                      |              | IV.  | XXXV. |
| Un Rhyton.                       | T. di Bar    | i v. | XX.   |
| Vaso da bere a un sol mai        | 1 <b>i</b> - |      |       |
| co a forma d'una masche          |              |      |       |
| su eui veggonsi dipinti ı        | ın           |      |       |
| sacerdote e una donna.           |              | IV.  | XXXV. |
|                                  |              |      |       |

# MONETE, GEMME, ORI, ARGENTI

### MONETE

#### HISPANIA

| BILBILIS                       |        |    |      |              |
|--------------------------------|--------|----|------|--------------|
| Testa di Tiberio. )( Corona di |        |    |      |              |
| quereiacoi nomi della città    |        |    |      |              |
| e dei consoli dell'an. 784.    | bronz. | Π. | XVI. | <u>2</u> -3. |
| TARRACO                        |        |    |      |              |
| Testa di Augusto. )( Testa di  |        |    |      |              |
| Tiberio.                       | bronz. | П. | XVI. | 4.           |
|                                |        |    |      |              |

|                                                         |        | Wol | Tav.        |
|---------------------------------------------------------|--------|-----|-------------|
| CAESARAI GUSTA                                          |        |     |             |
| Testa di Tiberio. )( Teste de<br>Cesari Nerone e Druso. | bronz. |     |             |
| Gesari Nerone e Druso.                                  | bronz. | 11. | XVI. 5.     |
|                                                         | LIA    |     |             |
| CAPELLIO                                                |        |     |             |
| Testa di Augusto. )( Cornu-                             |        |     | 0           |
| copia.<br>Germanus Indutilli (Induzio:                  | bronz. | II. | xvi. 6.     |
| maro).                                                  | -      |     |             |
| Testa imberbe. )( Toro cor-                             |        |     |             |
| nupeta.                                                 | bronz. | н.  | xv1. 7.     |
| I TO A                                                  | LIA    |     |             |
| ALBA                                                    | LIA    |     |             |
| Testa di Pallade. )( Aquila                             |        |     |             |
| col fulmine.                                            | arg.   | н.  | xyı. 8.     |
| AISERNIA                                                |        |     |             |
| Testa di Pallade. )( Aquila.                            | bronz. | О.  | xvi. 9.     |
| Testa di Vulcano. )( Giove in                           | _      |     |             |
| biga veloce.<br>Beneventum                              | bronz. | Η.  | XVI. 10, 11 |
| Testa di Apollo. )( Cavallo                             |        |     |             |
| corrente.                                               | bronz. |     |             |
| Sito incerto del Sannio                                 | bronz. | II. | xvi. 12     |
| Testa di Giunone Lacinia. )(                            |        |     |             |
| Bellerofonte che ammazza la                             |        |     |             |
| Chimera.                                                | arg.   | VI. | xxxII. 10   |
| ALLIBA                                                  | 9      |     |             |
| Testa virile. )( Scilla.                                | arg.   | HL. | xvi. 1, 2.  |
| ATELLA Tosto 3: C: V D V D                              |        |     |             |
| Testa di Giove. )( Due alleati                          | 1      |     |             |
| sacrificando una troja.                                 | bronz. | н.  | xvi. 43.    |

|                                                   | Vol.   | Tav.         |
|---------------------------------------------------|--------|--------------|
| Testa radiata del Sole.)(                         |        |              |
| Elefante. bronz.                                  | 11.    | xvi. 44.     |
| CALES                                             |        |              |
| Testa di Pallade galeata. )(                      |        |              |
| Vittoria in biga veloce. arg.                     | 11.    | xvi. 15      |
| Testa di Pallade galeata.)(                       |        |              |
| Gallo. bronz.                                     | 11.    | xvi. 46.     |
| Capua                                             |        |              |
| Bifronte giovanile. )( Giove                      |        |              |
| in quadriga. oro mist.                            | . 111. | xvi. 8.      |
| Bifronte.)(Giove in quadriga.bronz.               | ш.     | xvi. 9.      |
| Testa di Ercole. )( Cerbero. bronz.               | п.     | xvi. 47.     |
| Testa di Telefo. )( Cervo che                     |        |              |
| allatta un fanciullo. bronz.                      | 11.    | xvi. 18.     |
| Testa di Pallade galeata. )(                      |        |              |
| Pegaso. bronz.                                    | 11.    | xvi. 49.     |
| Testa di Pallade galeata. )(                      |        | - 0          |
| Vittoria con corona. bronz.                       | 11.    | xvi. 20.     |
| CUMA                                              |        |              |
| Testa di Glauco con pileo                         |        | 2.4          |
| (Utisse). )( Scilla. bronz.                       | 11.    | xvi. 21.     |
| HYRINA                                            |        |              |
| Testa di Pallade galeata. )(                      |        | 4.0          |
| Toro a volto umano. bronz.                        | III.   | xvi. 10.     |
| YEAPOLIS                                          |        |              |
| Testa giovanile del Sebeto.                       |        | 4.0          |
| )( La Sirena alata sedente.arg.                   | XV.    | xliv. 1-3.   |
| Testa di Pallade galcata. )(                      |        |              |
| Toro a volto umano coro-                          |        | 4            |
| nato dalla Vittoria. arg.                         | 11.    | XLVIII. 1.   |
| Testa della Sirena a dr.)(To-                     |        |              |
| ro a volto umano coronato<br>dalla Vittoria. arg. | **     | v. v 0 9     |
| dalla Vittoria. arg.                              | II.    | хьунг. 2, 3. |

|                                 | Vol    | Tav.       |
|---------------------------------|--------|------------|
| Testa della Sirena a sin. )(    |        |            |
| Toro a volto umano co-          |        |            |
| ronato dalla Vittoria. arg.     | 11.    | xlviii. 4. |
| Testa di Apollo. )( Protome     |        |            |
| del toro androprosopo. arg.     | 11.    | XLVIII. 7. |
| Testa di Apollo.)(Toro a volto  |        |            |
| umano coronato dalla Vit-       |        |            |
| toria. bronz                    | Z. II. | xlviii. 5. |
| Testa di Apollo.)(Toro a vol-   |        |            |
| to umano coronato dalla         |        |            |
| Vittoria. bronz                 | . 111. | xvi. 5.    |
| Testa di Apollo.)(Cortina del-  |        |            |
| fica e lira coronata dalla      |        |            |
| Vittoria. bronz                 | . 11.  | xlym. 6.   |
| Nola                            |        |            |
| Testa di Apollo. )( Toro a      |        |            |
| volto umano coronato dal-bronz  | . 11.  | XLVIII. 8. |
| la Vittoria.                    |        |            |
| NUCERIA                         |        |            |
| Testa giovanile di Apollo. )(   |        |            |
| Cane che fiuta la preda. bronz. | 11.    | xlviii. 9. |
| Testa di Apollo. )( I Dioscu-   |        |            |
| ri a cavallo. bronz.            | 11.    | хьуш. 40.  |
| SUESSA                          |        |            |
| Testa di Mercurio. )( Ercole    |        |            |
| che soffoca il leone. bronz.    | . 11.  | xlvin, 11. |
| TEANUM                          |        |            |
| Testa di Ercole giovane. )(     |        |            |
| Vittoria su triga veloce. arg.  | 111.   | XVI. 4.    |
| Testa di Apollo. )( Toro a vol- |        |            |
| to umano coronato dalla         |        |            |
| Vittoria. bronz.                | Ш.     | xvi. 3.    |
|                                 |        |            |

|                                          |        | Wol. | Tav.             |
|------------------------------------------|--------|------|------------------|
| SITO INCERTO della CAMPANIA.             |        |      |                  |
| Testa di Pallade galeata.)(Bu            | -      |      |                  |
| sto di cavallo.                          | bronz. | Ш.   | xvi. 6.          |
| Testa di Marte galeata. )( Ca-           |        |      |                  |
| vallo corrente.                          | bronz. | III. | xvi. 7.          |
| Ausculum (Apuliae).                      | ,      |      |                  |
| Cinghiale. )( Spiga.                     | bronz. | III. | xvi. 41.         |
| Testa di Vencre.)(Conchiglia             |        |      |                  |
| pecten.<br>Teste accollate dei Dioscuri. | bronz. | III. | XXXII. 1.        |
| )( I cavalli dei Dioscuri.               | bronz. |      | VINO. 0          |
| Rubi                                     | bronz. | III. | XXXII. 6.        |
| Testa di Giove laureata.)(A-             |        |      |                  |
|                                          | bronz. | III. | XXXII. 2.        |
| Testa di Giove laureata.)(Fi-            |        | 111. | AAAH. 2.         |
| gura muliebre con patera                 |        |      |                  |
| e cornucopia.                            | bronz. | 111. | XXXII. 4.        |
| Testa di Pallade galeata. )(             |        |      |                  |
| Civetta.                                 | bronz. | ш.   | XXXII. 5.        |
| Testa di Ercole diademata.               |        |      |                  |
| )( Le armi di Ercole.                    | bronz. | III. | хххи. 3.         |
| Brundusium                               |        |      |                  |
| Testa di Nettuno. )( Arione              |        |      |                  |
| toccando la lira a cavallo               |        |      |                  |
| al delfino.                              | bronz. | III. | хххи. 7.         |
| Testa di Nettuno. )( Arione              |        |      |                  |
| col diota e la lira caval-               |        |      |                  |
| cando il delfino.                        | bronz. | III. | XXXII. 8, 9, 11. |
| Testa di Nettuno. )( Arione              |        |      |                  |
| con la Vittoria e un cornu-              |        |      |                  |
| copia cavalcando il delfino.             | bronz. | III. | хххи. 40.        |
| BUTUNTUM                                 | ,      |      |                  |
| Fulmine. )( Civetta.                     | bronz. | ш.   | XXXII. 12.       |

|                                                           |      | Vol. | Tav.          |
|-----------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| TARENTUM                                                  |      |      |               |
| Taras con due giavellotti e                               |      |      |               |
| uno scudo. )( Cavaliere a                                 |      |      |               |
| sin. preceduto dalla Vitt.                                | arg. | 111. | XLVIII. U.    |
| Taras con ramo ornato di ben-                             |      |      |               |
| da. )( Cavaliere corrente.                                | arg. | III. | XLVIII. 2.    |
| Taras con la benda. )( Cava-                              |      |      | 4.5           |
| liere corrente a sin.                                     | arg. | 111. | exiv. 11.     |
| Taras col diota. )( Cavaliere                             |      |      | 4.0           |
| corrente a dr.                                            | arg. | Ш.   | xlviii. 40.   |
| Taras. )(Cavaliere stante che                             |      |      | ()            |
| incorona il cavallo.                                      | arg. | 111. | XLVIII. 3.    |
| Taras con grappolo d'uva. )(<br>Cavaliere che incorona il |      |      |               |
| cavallo.                                                  | 200  | III. | XLVIII. 6.    |
| Taras col diota e il tridente.                            | arg. | 111. | ALVIII. U.    |
| )( Cavaliere che incorona                                 |      |      |               |
| il cavallo.                                               | arg. | ш.   | xlviii. 43.   |
| Taras col rhyton e il triden-                             | 5.   |      | AB(III. 10.   |
| tc. )( Cavaliere che coro-                                |      |      |               |
| na il cavallo.                                            | arg. | III. | LXIV. 9,      |
| Taras col tripode. )( Cavalie-                            | 0    |      |               |
| re che corona il cavallo.                                 | arg. | IV.  | xv. 3.        |
| Taras con la rocca. )( Cavaliere                          | O    |      |               |
| lanciando il giavellotto.                                 | arg. | III. | XLVIII. 4, 5. |
| Taras con piccolo delfino. )(                             |      |      |               |
| Cavaliere lanciando il gia-                               |      |      |               |
| vellotto.                                                 | arg. | III. | XLVIII. 7.    |
| Taras con la rocca. )( Cava-                              |      |      |               |
| liere galeato lanciando il                                |      |      |               |
| giavellotto.                                              | arg. | 111. | xlviii. 8.    |
| Taras col diota e il timone.)(                            |      |      |               |

|                                        | Wol. | Tav.         |
|----------------------------------------|------|--------------|
| Cavaliere lanciando il gia-            |      |              |
| vellotto. arg.                         | III. | хьуш. 9.     |
| Taras col tridente sull'omero          |      |              |
| coronato dalla Vittoria. )(            |      |              |
| Cavaliere lanciando il gia-            |      |              |
| vellotto. arg.                         | Ш.   | XLIV. 1.     |
| Taras con la galea.)(Cavalie-          |      |              |
| re che lancia il giavellotto           |      |              |
| avendone due altri nella               |      |              |
| sinistra. arg.                         | 111. | XLIV. 2.     |
| Taras col dardo e l'arco.)(Ca-         |      |              |
| valiere che lancia il giavel-          |      |              |
| lotto avendone due altri               |      |              |
| nella sinistra. arg.                   | Ш.   | XLIV. 5, 7.  |
| Taras con piccolo scudo e il           |      |              |
| tridente.sull'omero. )( Ca-            |      |              |
| valiere che lancia il gia-             |      |              |
| vellotto avendone due altri nella sin. |      | 4 -          |
| Taras col diota e il tridente.         | IV.  | xv. 1, 2.    |
| )( Cavaliere che lancia il             |      |              |
| giavellotto avendone due               |      |              |
| altri nella sin. arg.                  | 227  |              |
| Taras col diota e il tridente.         | 111. | LXIV.3, 4 6. |
| )( Cavaliere volto a dritta.arg.       | 111  | vrvio 11 40  |
| Taras col serpente. )( Cava-           | III. | XLVIII.41,42 |
| liere che corona sè stesso.arg.        | 111  | 13/13/ 0     |
| Taras col tridente sull' ome-          | 111. | LXIV. 8.     |
| ro. )( Cavaliere con piccolo           |      |              |
| scudo e il ginocchio pie-              |      |              |
| gato sul cavallo. arg.                 | 111  | LXIV. 10.    |
| Taras con spiga. )( Cavaliere          | 111. | LAIV. 10.    |
| Ind. Gen.                              |      | 11           |
|                                        |      | 1.1          |

|                                 | Vol.      | Tav.       |
|---------------------------------|-----------|------------|
| con piecolo seudo e il gi-      |           |            |
| nocchio piegato sul cavallo a   | rg. III.  | exiv. 12.  |
| Taras con Vittoria nella drit-  |           |            |
| ta.)(Cavaliere corrente con     |           |            |
| piceolo scudo nella sin. a      | rg. IV.   | xv. 4.     |
| Testa galeata di Pallade. )(    |           |            |
| Ercole col leone nemeo. ai      | rg. IV.   | xv. 5. 6.  |
| UXENTUM                         |           |            |
| Bifronte giovanile galeato )(   |           |            |
| Ercole coronato dalla Vit-      |           |            |
| toria. b                        | ronz. IV. | xv 7.      |
| Lucania                         |           |            |
| Testa di Marte. )( Pallade      |           |            |
| · ·                             | ronz. IV. | xv. 8.     |
| Testa di Ereole.)(Pallade ar-   |           |            |
| , -                             | onz. IV.  | xv. 9.     |
| GRUMENTUM                       |           |            |
| Testa muliebre. ( Cavallo       |           |            |
| corrente. b.                    | ronz. IV. | xv. 10.    |
| HERACLEA                        |           |            |
| Testa di Pallade. )( Ercole. al | rg. I.    | LVI.       |
| Testa di Pallade. )( Ereole     |           |            |
| 1 1 1                           | rg. IV.   | xxx. 1.    |
| Testa di Pallade. )( Ercole     |           |            |
| 1 10                            | rg. IV.   | xxx. 2.    |
| Testa di Pallade. )( Ercole     |           |            |
| coronato dalla Vittoria. a      | rg. Iv.   | xxx. 3, 4. |
| Due Ercoli. )( Pallade sacri-   | 0         |            |
|                                 | ronz. IV. | xxx. 5.    |
| Testa di Pallade. )( Trofeo. b  | ronz. IV. | xxx. 6.    |
| METAPONTUM                      |           |            |
| Testa di Cerere. )( Spiga ed    |           |            |
|                                 | rg. IV.   | XLV. 1, 2. |

|                                                          | Vol        | Tav.                |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Testa di Cerere. )( Spiga con                            |            |                     |
| forcipe. arg.                                            | IV.        | xlv. 3.             |
| Testa di Cerere. )( Spiga e                              |            |                     |
| caduceo. arg.                                            | IV.        | XLV. 5.             |
| Testa di Cerere. )( Spiga e                              |            |                     |
| grifo corrente. arg.                                     | 1V.        | XLV. $7$ .          |
| Testa di Cerere. )( Spiga e                              |            | 6                   |
| sorcio. arg.<br>Testa di Cerere. )( Spiga e              | 1V.        | XLV. 8.             |
| ventilabro. arg.                                         | IV.        | XLV. 9              |
| Testa di Cerere. )( Spiga ed                             | 14.        | A144 - 17           |
| astro. arg.                                              | IV.        | xLv. 40             |
| Testa di Cerere. )( Spiga e                              |            |                     |
| vaso ansato. arg.                                        | IV.        | LX. 1.              |
| Testa di Giove Ammone. )(                                |            |                     |
| Spiga. arg.                                              | IV.        | xxx. 11.            |
| Testa di Leucippo. )( Spiga                              |            |                     |
| e clava. arg.<br>Testa di Leucippo.)( Spiga              | IV.        | XLV. 4.             |
| e volatile. arg.                                         | IV.        | xlv. 6.             |
| Testa giovanile e como a-                                | 114        | M11. 0.             |
| rietino. )( Spiga. arg.                                  | 17.        | xxx. 12.            |
| Testa muliebre. )( Spiga. arg.                           | IV.        | xxx. 10.            |
| Testa muliebre diademata.)(                              |            |                     |
| Spiga. arg.                                              | 1V.        | LX. 2.              |
| Testa di Cerere. )( Spiga. bronz.                        | IV.        | XXX. 7.             |
| Testa di Apollo laureata. )(                             |            | 40                  |
| Spiga e tripode. bronz. Testa di Ercole. ) Spiga. bronz. | IV.<br>IV. | xlv. 42.<br>xxx. 8. |
| Testa di Sileno. )( Spiga. bronz.                        | iV.        | xx. 9.              |
| Testa muliebre. )( Spiga ed                              | . 7 •      |                     |
| erma, bronz.                                             | IV.        | xlv. 41.            |
|                                                          |            |                     |

| Desirows                                 |           | Wol. | Tav.                    |
|------------------------------------------|-----------|------|-------------------------|
| Posidonia                                | <b>\</b>  |      |                         |
| Nettuno, innanzi dragono                 |           |      | 0                       |
| Lo stesso tipo in incav                  |           | 1V.  | LX. 3.                  |
| Nettuno, interno meandre                 |           |      |                         |
| Lo stesso tipo in incav                  |           | 17.  | LX. 4 a 8.              |
| Nettuno che stringe con                  |           |      |                         |
| sin. un polipo.)(Lo ste                  |           |      |                         |
| tipo in incavo.                          | arg.      | IV.  | LX. 9.                  |
| Nettuno. )( Toro cornupe                 | ta.bronz. | 17.  | LX. 10.                 |
| Nettuno. )( Toro stante.                 |           | 11.  | LX. 11, 12.             |
| Nettuno.)( Toro cornupet                 |           |      |                         |
| caduceo.                                 | bronz.    | 11.  | xv. 1                   |
| Nettuno. )( Toro cornupc                 |           |      |                         |
| trinacria.                               | brouz.    | V.   | xv. 2.                  |
| Paestum                                  |           |      |                         |
| Due scudi decussati. )( ${ m T}\epsilon$ | ro        |      |                         |
| corrente.                                | bronz.    | Υ.   | vx. 3.                  |
| Testa di Cerere.)(Corno d'a              |           |      |                         |
| bondanza con vitte po                    | en-       |      |                         |
| denti.                                   | bronz.    | ν.   | xv. 4.                  |
| Testa di Diana. )( Spiga.                | bronz.    | V.   | xv. 5.                  |
| Testa di Augusto a sin.                  | )(        |      |                         |
| Corona di alloro co' noi                 | ni        |      |                         |
| dei magistrati.                          | bronz.    | ٧.   | xv. 6.                  |
| Testa di Augusto a dritta                | )(        |      |                         |
| Corona di alloro co'nor                  | ni        |      |                         |
| dei magistrati.                          | bronz.    | ν.   | XV. 7.                  |
| Sybaris                                  |           |      |                         |
| Nettuno. )( Bove.                        | arg.      | ν.   | xv. 8.                  |
| Testa di Pallade. )( Toro.               | arg.      | V.   | xv. 9, 10.              |
| HURIUM                                   |           |      | , , , , , , , , , , , , |
| Testa di Pallade. )( Tor                 | 0         |      |                         |
| cornupeta, nell'esergo pro               | )~        |      |                         |
| lome di leone.                           | arg.      | ν.   | XLV. 1.                 |
|                                          | 2.        | Y +  | ALV. I.                 |

| ****                                                        |        |      |         |
|-------------------------------------------------------------|--------|------|---------|
|                                                             |        | Wol. | Tav.    |
| Testa di Pallade. )( Toro con                               | r-     |      |         |
| nupeta, nell'esergo du                                      |        |      |         |
| pesci.                                                      | arg.   | V.   | XLV. 2. |
| Testa di Pallade. )( Toro con                               | -      |      | ***     |
| nupeta, nell'esergo pesce                                   | . arg. | ٧.   | XLV. 5. |
| Testa di Pallade. )( Toro cor                               |        |      |         |
| nupeta, nell' esergo tirso                                  | . arg. | V.   | XLV. 4. |
| Testa di Pallade.)(Toro con                                 | -      |      |         |
| nupeta, nell'esergo Vittor<br>Testa di Pallade. )( Toro cor | . arg. | V.   | xlv. 6. |
| nupela, nell'esergo ippo                                    |        |      |         |
| campo.                                                      | arg.   | V.   |         |
| Testa di Pallade con galea                                  |        | ٧.   | xxx. 3. |
| adorna d'un ippocampo)                                      |        |      |         |
| Toro cornupeta, nell'eser-                                  | -      |      |         |
| go pesce.                                                   | arg.   | V.   | xv. 11. |
| Testa di Pallade con galea                                  |        |      |         |
| adorna della Scilla. )( Torc                                |        |      |         |
| cornupeta, nell'escrgo pe-                                  |        |      |         |
| S00.                                                        | arg.   | V.   | xxx. 5. |
| Testa di Pallade con galea                                  |        |      |         |
| adorna della Seilla. )( Toro cornupeta.                     |        |      |         |
| Testa di Pallade con galea                                  | arg.   | V.   | xxx. 2. |
| adorna d'ippocampo)(Toro                                    |        |      |         |
| eornupeta.                                                  | arg.   | V.   | vvv 0   |
| Testa di Pallade. )( Toro cor-                              | u. 5.  | ١.   | xxx 6.  |
| nupeta.                                                     | arg.   | v.   | xlv. 3. |
| Testa di Pallade con galca co-                              | 9.     | * *  | ALT. 0. |
| ronata d'ulivo.)(Toro gra-                                  |        |      |         |
| diente, nell' esergo pesce.                                 | arg.   | V.   | xv. 12. |
| Testa di Pallade.)(Toro gra-                                |        |      |         |
|                                                             |        |      |         |

|                                 |        | Vol. | Tav.     |
|---------------------------------|--------|------|----------|
| diente, sotto piecolo au-       | •      |      |          |
| gello nell'esergo pesce.        | arg.   | ν.   | xxx. 1.  |
| Testa di Apollo.)(Toro cornu-   |        |      |          |
| peta, nell'esergo tripode.      | arg.   | ٧.   | XLV. 7.  |
| Testa di Pallade con galea      |        |      |          |
| attica. )( Toro cornupeta.      | bronz. | V.,  | XXX. 7.  |
| Testa di Apollo. )( Toro gra-   |        |      |          |
| diente, nell' esergo pesce.     | bronz. | V.   | XXX. 4.  |
| Testa di Apollo. )( Diana.      | bronz. | V.   | xxx. 8.  |
| Testa di Apollo. )( Fulmine.    | bronz. | ν.   | XXX. H.  |
| Testa di Diana. )( Apollo.      | bronz. | V.   | xxx. 10. |
| Testa giovanile. )( Cavallo     |        |      |          |
| corrente.                       | bronz. | V.   | xxx. 9.  |
| Copia.                          |        |      |          |
| Bifronte. )( Corno di abbon-    |        |      |          |
| danza.                          | bronz. | V.   | xlv. 8.  |
| Testa di Mercurio. )( Corno     |        |      |          |
| di abbondanza.                  | bronz. | V.   | xxx. 12. |
| VELIA.                          |        |      |          |
| Testa di Pallade di fronte. )(  |        |      |          |
| Leone divorando la preda.       | arg.   | V.   | xlv. 9.  |
| Testa di Pallade a dr.)(Leone   |        |      |          |
| gradiente.                      | arg.   | V.   | xev. 10. |
| Testa di Pallade a dr.)(Leone   |        |      |          |
|                                 | arg.   | V.   | XLV. 11. |
| Testa di Pallade a dr.)(Leone   |        |      |          |
| divorando la preda, sopra       |        |      |          |
| i Dioscuri.                     | arg.   | V.   | XLV. 12. |
| Testa di Pallade a sin.)(Leo-   |        |      |          |
|                                 | rg.    | V.   | LXI. 1.  |
| BRUTTII.                        |        |      |          |
| Testa di Ercole. )( Vittoria in |        |      |          |
| biga veloce, sotto face. a      | rg.    | v.   | LXI. 2.  |

|                                |      | Vol. | Tav.        |
|--------------------------------|------|------|-------------|
| Testa di Ercole.)( Vittoria in | 1    |      |             |
| biga veloce, sotto serpente.   |      | ٧.   | LX1. 3.     |
| Testa di Ercole.)( Vittoria in |      |      |             |
| biga veloce, sotto fulmine.    | oro  | ٧.   | LXI. 4.     |
| Testa di Nettuno. )( Teti se-  |      |      |             |
| dente sopra un ippocampo.      | oro  | V.   | LXI. 5.     |
| Testa di Teti )( Nettuno.      | arg. | V.   | LXI. 7.     |
| Busto della Vittoria alata. )( |      |      |             |
| Figura virile.                 | arg. | V.   | LXI. 6.     |
| Testa di Apollo. )( Diana.     | arg. | V.   | LX1. 8.     |
| Busti accollati dei Dioscuri.  |      |      |             |
| )( I Dioscuri a cavallo.       | arg. | ν.   | lxi. 9.     |
| CAULONIA.                      |      |      |             |
| Figura virile, innanzi cerva.  |      |      |             |
| )( Lo stesso tipo in incavo.   | arg. | V.   | LXI. 10-12. |
| Figura virile simile alla pre- |      |      |             |
| cedente.)(Lo stesso tipo in    |      |      |             |
| incavo.                        | arg. | V1.  | xvi. I, 2.  |
| Figura virile simile alla pre- |      |      |             |
| cedente.)(Cervo, e innan-      |      |      |             |
| zi arboseello d'alloro.        | arg. | VI.  | λVI. 3-5.   |
| Figura virile simile alla pre- |      |      |             |
| eedente.)(Cervo, e innanzi     |      |      |             |
| ramo d'alloro.                 | arg. | VI.  | xvi. 6.     |
| Figura virile con ramo ed      |      |      |             |
| infula. )( Cervo.              | arg. | V1.  | XVI. 4.     |
| CROTON.                        |      |      |             |
| Tripode.)(Tripode in incavo.   | arg. | VI.  | хххи. 1.    |
| Tripode, a dr.granchio.)(Tri-  |      |      |             |
| pode e granchio in incavo.     | arg. | VI.  | XXXII. 2.   |
| Tripode, a dr. eicogna.)(Tri-  |      |      | 0           |
| pode in incavo.                | arg. | VI.  | хххи. З.    |
|                                |      |      |             |

|                                                              |      | Wol. | Tav.          |
|--------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| Tripode. )( Aquila retrospi-                                 |      | ,    |               |
| ciente.                                                      | arg. | V1.  | XXXII. 4.     |
| Tripode con serpe, a sin. spi-<br>ga. )( Aquila sopra un ra- |      |      |               |
| mo d'alloro.                                                 | arg. | VI.  | хххи. 5 е 9.  |
| Tripode, e Apollo che trafig-<br>ge il serpente Pitone.)(    |      |      |               |
| Ercole seduto.                                               | arg. | V1.  | XXXII. 6.     |
| Testa di Giunone Lacinia. )(                                 | O.   |      |               |
| Ercole seduto.                                               | arg. | V1.  | xvi. 7. e 12. |
| Testa di Giunone Lacinia. )(                                 | O    |      |               |
| Ercole seduto, nell' area                                    |      |      |               |
| clava ed arco.                                               | arg. | V1.  | xvi. 8.       |
| Testa di Apollo. )( Tripode.                                 | arg. | V1.  | xvi. 40.      |
| Testa di Apollo. )( Tripode.                                 | arg. | VI.  | XXXII. 8.     |
| Testa di Apollo. )( Ercole                                   |      |      |               |
| fanciullo che uccide i due                                   |      |      |               |
| serpenti.                                                    | arg. | V1.  | XVI. [1].     |
| Testa del fiume Esaro. )( Ci-                                |      |      | ·             |
| vetta.                                                       | arg. | V1.  | xvi. 9.       |
| Tripode. )( Polipo.                                          | arg. | V1.  | XXXII. 7.     |
| CROTON C TEMESA.                                             |      |      |               |
| Tripode, a sin. granchio )(                                  |      |      |               |
| Tripode incuso.                                              | arg. | V1.  | xxxu. 11.     |
| Tripode. )( Galea.                                           | arg. | V1.  | xxxII. 12.    |
| Tripode. )( Tripode incuso.                                  | arg. | VI.  | XLVIII. 1.    |
| Locri.                                                       |      |      |               |
| Testa di Giove. )( Donna co-                                 |      |      |               |
| ronata dalla Fede.                                           | arg. | VI.  | xlvih 6.      |
| Testa di Giove. )( La Pace.                                  | arg. | V1.  | xlýut. 7.     |
| Testa di Giove. )( Aquila che                                |      |      |               |
| divora-una lepre, nell' a-                                   |      |      |               |
| rea a dr. fulmine.                                           | arg. | ¥I.  | xlviii. 2.    |

|                                    | Wol.  | Tav.       |
|------------------------------------|-------|------------|
| Testa di Giove. )( Aquila ehe      |       |            |
| divora una lepre, nell'area        |       |            |
| a sin. fulmine. arg.               | VI.   | хьунг. 10. |
| Testa di Giove. )( Aquila che      |       |            |
| divora una lepre. arg.             | VI.   | XLVIII. 8. |
| Testa di Giove, dietro pieco-      |       |            |
| lo fulmine. )( Aquila che          |       |            |
| divora una lepre. arg.             | VI.   | xlvIII. 9. |
| Testa di Giove. )( Aquila          |       |            |
| stante a dr. arg.                  | V1.   | XLVIII. 5. |
| Fulmine.)( Aquila che divora       |       |            |
| una lepre. arg.                    | VI.   | xlviii. 3. |
| Fulmine, sotto eaduceo.)( A-       |       |            |
| quila che divora una lepre. arg.   | VI.   | XLVIII. 4. |
| Testa di Giove. )( Fulmine. bronz. | VI.   | хьуні. 11. |
| Testa di Ercole imberbe. )(        |       |            |
| Pegaso. bronz.                     | . VI. | хьуш. 12.  |
| Diota. )( Aquila sopra un ful-     |       |            |
| mine. bronz.                       | . VI. | exiv. 4.   |
| MESMA                              |       |            |
| Testa di Apollo laureata. )(       |       |            |
| Testa del fonte Medama. bronz.     | VI.   | LXIV. 2.   |
| Testa giovanile.)(Giovane se-      |       |            |
| dente che carezza un cane. bronz.  | VI.   | LXIV. 3.   |
| PETELIA.                           |       |            |
| Testa di Apollo laureata.)(        |       |            |
| Tripode. bronz.                    | VI.   | LXVI. 5.   |
| Testa di Ercole. )( Clava. bronz.  | VI.   | LXIV. 4.   |
| RHEGIUM.                           |       |            |
| Figura del demos sedente,          |       |            |
| che poggia la dritta sul           |       |            |
| fianco.)(Protome di leone. arg.    | .17   | LXIV. 7.   |
| Ind. Gen.                          |       | 12         |
|                                    |       |            |

|                                |          | Wol.         | Tav.        |
|--------------------------------|----------|--------------|-------------|
| Figura del demos sedente, che  |          |              |             |
| ha nella dr. una patera.)(     |          |              |             |
| Protome di leone.              | arg.     | VI.          | LXIV. 9.    |
| Figura del demos sedente,      |          |              |             |
| elie poggia la dr. allo sga-   |          |              |             |
| bello )(Protome di leone.      | arg.     | IV.          | LXIV. 6.    |
| Figura del demos sedente,      |          |              |             |
| in terra piecolo augello.      |          |              |             |
| )( Protome di leone.           | arg.     | VI.          | LXIV. 10.   |
| Figura del demos sedente.)(    | e)       |              |             |
| Protome di leone, a dr.        |          |              |             |
| grappolo d'uva.                | arg.     | VI.          | LXIV. 8.    |
| Lepre corrente, sopra vitie-   | b.       | ***          |             |
| cio.)( Anassilao nella sua     |          |              |             |
| reda.                          | arg.     | V1.          | exiv. 11.   |
| Lepre corrente. )( Anassilao   |          | * * *        | 132617. 11. |
| nella sua reda.                | arg.     | VI.          | LXIV. 12.   |
| Lepre corrente. )( Anassilao   |          | ***          | 11.xtv. 12. |
| nella sua reda.                | arg.     | vIII.        | LXI. 1.     |
| Testa d'un vitello.)(Protome   |          | <b>VIII.</b> | LAT. 1.     |
| di leone.                      | 0.1105   | 27.17        | LXI. 2.     |
| Testa laureata di Apollo.)(    | arg.     | VIII.        | LX1. 2.     |
| Protome di leone.              | 0.11.61  | *****        |             |
|                                | arg.     | VIII.        | LXI. 6-9.   |
| RECI in corona di alloro.)(    |          |              | 9           |
| Protome di leone.              | arg.     | VIII.        | LXI. 3.     |
| PH tra due foglie di alloro.)( | and ha   |              |             |
| Protome di leone.              | arg., br | . VIII.      | LXI. 4, 5.  |
| l'erina.                       |          |              |             |
| Testa mulichre a sin. )( Fi-   |          |              |             |
| gura muliebre alata che        |          |              |             |
| poggiasi a un caduceo.         | arg.     | 1X.          | LXV. 1.     |
| Testa muliebre a sin. )( Fi-   |          |              |             |
| gura muliebre alata con        |          |              |             |
| corona d'alloro e caduceo.     | arg.     | VIII.        | LXI. 12.    |

| à                                                    |        | Wol.        | Tav.          |
|------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| Testa muliebre a sin.)(Figura                        | 3      |             |               |
| muliebre alata con corona                            |        | IX.         | xlv. 3.       |
| Testa muliebre a dr. )( Figu                         | _      |             |               |
| ra muliebre alata avendo                             | )      |             |               |
| sulla dr. un augello.                                | * /    | VIII.       | LXI. 10,      |
| Testa mulichre a dr. )(Fi-                           |        |             |               |
| gura mulicbre alata col ca                           |        |             |               |
| ducco.                                               | arg.   | VIII.       | LXI. 11.      |
| Simili alla precedente.  Testa muliebre a dr. )( Fi- |        | lX.         | xlv. 4, 5.    |
| gura muliebre alata aven-                            |        |             |               |
| do nella dr. una corona.                             |        | IX.         | XLV. 2.       |
| SITO INCERTO D'ITALIA.                               | მ.     | ***         |               |
| Testa di Giove. )( Aquila con                        |        |             |               |
| fulmine.                                             | bronz. | IX.         | XLV. G.       |
| Conchiglia pecten. )( Aquila                         |        |             |               |
| con fulmine.                                         | bronz. | IX.         | xLv. 7.       |
| SICI                                                 | LIA    |             |               |
| ABACAENUM.                                           |        |             |               |
| Testa virile a dr.)(Cinghiale.                       | arg.   | IX.         | xLv. 9.       |
| Testa muliebre a dr. )( Par-                         |        |             |               |
| te anteriore del toro a vol-                         |        |             |               |
| to umano.                                            | bronz. | 1X.         | XLV. 8.       |
| Testa di Apollo. )( Lira.                            | bronz. | IX.         | LXV. 10, 11.  |
| AGRIGENTUM.                                          |        |             | 3 9 7 9       |
| Aquila. )( Granchio.                                 | arg.   | XII.        | xiv. 1,3,7,8. |
| Aquila. )( Granchio , sotto picciola Vittoria.       | arg.   | XII.        | xiv. 9.       |
| Aquila divorando una serpe.                          | 415.   | , , , , , , | . X A Y 77 .  |
| )(Granchio, sotto pesce.                             | arg.   | XII.        | xiv. 4.       |
| Due aquile divorando una le-                         | 9      |             |               |
| •                                                    |        |             |               |

|                                                          |         | Vol. | Tav.           |
|----------------------------------------------------------|---------|------|----------------|
| pre. )( Figura muliebre in                               | n       |      |                |
| quadriga veloce.                                         | arg.    | XII. | xiv. 2.        |
| Due aquile a sin. divoran                                | -       |      |                |
| do una lepre, dietro locu                                |         |      |                |
| sta. )( Vittoria in quadriga                             |         |      |                |
| veloce.                                                  | arg.    | XII. | XIV. 5.        |
| Due aquile a sin. divorando                              |         |      |                |
| una lepre, dietro testa de<br>fiume Acragas. )( Vittoria |         |      |                |
| in quadriga veloce,                                      | arg.    | XII. | xiv. 6.        |
| Agyrium.                                                 | arg.    | XII. | AIV. U.        |
| Testa di fiume. )( Toro a vol-                           | _       |      |                |
| to umano.                                                | bronz.  | XII. | xiv. 10.       |
| Aquila.)(Ruota a quattro raggi.                          | bronz.  | XII. | xxix. 1.       |
| Testa di Ercole.)(Ercole che                             |         |      |                |
| combatte l'idra.                                         | bronz.  | XII. | xxix. 2.       |
| ALONTIUM.                                                |         |      |                |
| Testa imberbe.)(Toro a volto                             | )       |      |                |
| umano.                                                   | bronz.  | XII. | $x_{XIX}$ . 3. |
| AMESTRATUS.                                              |         |      |                |
| Testa di Diana. )( Apollo ei-<br>taredo.                 |         |      |                |
| Testa di Diana. )( Cavaliere                             | bronz.  | XII  | xx1x. 4.       |
| eorrente.                                                | bronz.  | VII  | XXIX. 5.       |
| CALACTINI.                                               | 91 OHZ. | XII. | XXIX. 9.       |
| Testa di Mercurio.)(Caduceo.                             | bronz.  | XII. | xxix. 6.       |
| GAMARINA.                                                |         |      |                |
| Testa di Ercole. )( Quadriga                             |         |      |                |
| a sin.                                                   | arg.    | XII. | xxix. 7.       |
| Testa di Ercole. )( Quadriga                             |         |      |                |
| a dr.                                                    | arg.    | XII. | xxix. 9.       |
| Testa di Ercole imberbe a                                |         |      |                |
| sin. )( Quadriga.                                        | arg.    | XII. | xxix. 8.       |
|                                                          |         |      |                |

|                                 |        | Vol. | Tav.      |
|---------------------------------|--------|------|-----------|
| Testa di Ercole imberbe         | a      |      |           |
| dr. )( Quadriga.                | arg.   | XII. | xxix. 40. |
| CATANA.                         | •      |      |           |
| Testa di Apollo a dr. )( Biga   | . arg. | XV.  | XLIV. 4.  |
| Testa di Apollo a dr. )( Biga   |        |      |           |
| coronata dalla Vittoria.        | arg.   | XY.  | XLIV. 5.  |
| Testa di Apollo di fronte.)     | (      |      |           |
| Quadriga a dr.                  | arg.   | XV.  | XLIV. 6.  |
| Testa di Apollo a sin. )( Qua-  | -      |      |           |
| driga a sin.                    | arg.   | XV.  | XLIV. 7.  |
| Il fiume Amenano. )( Quadr.     | arg.   | XV.  | xliv. 9.  |
| CENTURIPAE.                     |        |      |           |
| Proserpina.)(Pantera o leone.   | bronz. | XV.  | xliv. 10. |
| CEPHALOEDIUM.                   |        |      |           |
| Testa di Giove. )( Ercole.      | bronz. | XV.  | XLIV. 8.  |
| Testa giovanile di Bacco. )(    |        |      |           |
| Bacco con tirso e cantaro.      | bronz. | XV.  | xliv. 11. |
| Testa di Ercole )(Le sue armi.  |        | XV.  | xliv. 12. |
| Panormus (nomine Hispanorum).   |        |      |           |
| Testa di Diana. )( Vittoria.    | bronz. | II.  | xvi. 4.   |
| SYRACUSAE.                      |        |      |           |
| Testa muliebre. )( Quadriga.    | arg.   | .1   | LVI.      |
| Testa giovanile. )( Cavallo     |        |      |           |
| corrente.                       | arg.   | 1.   | LVI.      |
| Testa di Pallade.)(Quadriga.    | arg.   | Ι.   | LVI.      |
| Testa di Cora. )( La Vittoria   |        |      |           |
| in quadriga veloce.             | arg.   | 1.   | LVI.      |
| Testa di Gelone. )( Leone e     |        |      |           |
| clava.                          | bronz. | Ι.   | LVI.      |
| TYNDARIS.                       |        |      |           |
| Testa virile laureata. )( Guer- |        |      |           |
| riero.                          | bronz. | IX.  | XLV.      |
| •                               |        |      |           |

## GEMME

|                               |    | Vo    | ı     | Tav.      |
|-------------------------------|----|-------|-------|-----------|
| Giove che fulmina i gigant    | i. |       |       |           |
| (Niecolo orientale).          |    | Farn. | 1.    | LIII.     |
| Testa di Serapide. (Agata).   | )) |       |       | XXXIX.    |
| Apollo in quadriga veloce     | :  |       |       |           |
| sotto un fiume e una dor      |    |       |       |           |
| zella, forse una delle Enia   |    |       |       |           |
| di. (Corniola).               |    |       | XV.   | XXXVI.    |
| Apollo che si attiene a lung  |    | •     |       |           |
| scettro, e stringe con l      |    |       |       |           |
| destra i fulmini. (Corniola   |    |       | XVI.  | V         |
| Diana con due fiaccole rove   |    |       | X 11. |           |
|                               |    |       |       |           |
| sciate. (Ametista lavorat     | a  |       |       | 2/2/2/2/2 |
| da Apollonide).               |    | • •   | XVI.  | .IVXXX    |
| Amore che insidia Vener       |    |       |       |           |
| quasi addormentata in un      |    |       |       |           |
| carro tirato dalle Ore. Nie   |    | * *   |       |           |
| colo orientale).              |    | Farn. | IV.   | XXXIX.    |
| Marte nudo elle stringe il pa |    |       |       |           |
| razonio, e allato la pano     |    |       |       |           |
| plia. (Corniola lavorata d    | a  |       |       |           |
| Dioseuride.                   |    |       | XVL   | XXXVI.    |
| La Vittoria che presenta a un | n  |       |       |           |
| giovane guerriero la coro     | -  |       |       |           |
| na e la palma. (Sardonica)    |    |       | XVI.  | Х.        |
| Sileno assiso. (Niccolo orien | -  |       |       |           |
| tale).                        |    | Farn. | 1.    | LIII.     |
| Fauno con Bacco. (Niccole     | 0  |       |       |           |
| orientale).                   |    | Farn. | 11,   | XXVIII.   |
| •                             |    |       |       |           |

|                                    |          | Vol    | Tav.     |
|------------------------------------|----------|--------|----------|
| Fauno danzante. (Agata nicco-      |          |        |          |
| lata).                             | ))       | п.     | XXVIII.  |
| Testa di Medusa. (Agata).          | >>       | IV.    | XXXIX.   |
| Jole. (Niccolo orientale).         | ))       | П.     | XXXVIII. |
| Dedalo e Iearo. (Niccolo orien-    |          |        |          |
| tale).                             | ))       | II.    | XXVIII.  |
| Cassandra rapita da Ajace di       |          |        |          |
| Oileo. (Corniola).                 |          | XVI.   | х.       |
| Ritratto forse di Alessandro       |          |        |          |
| Magno. (Corniola). Po              | ompei    | VII.   | XLVII.   |
| Tazza ov'è istoriata la festa del- |          |        |          |
| la mietitura istituita da A-       |          |        |          |
| lessandro, figurandovi To-         |          |        |          |
| lomeo Sotere, Berenice,            |          |        |          |
| le due loro figlie Filotera        |          |        |          |
| ed Arsineo, Alessandro ed          |          |        |          |
| i venti.                           |          |        |          |
| Al di fuori v'è rilevata la te-    |          |        |          |
| sta di Medusa.(Sardonica).Mi       | ıs. Farn | . XII. | XLVII.   |
| L'Imperatore Galba.(Sardonica) .   |          |        | х.       |
| M. Aurelio Antonino. (Corniola) .  |          | XVI.   | х.       |
| Quattro ritratti, due dei quali    |          |        |          |
| si riconoscono per Lucio           |          |        |          |
| Vero e la consorte Lucil-          |          |        |          |
| la. (Corniola cordiforme)          |          | XVI.   | Χ.       |
| Uno scultore.(Agata niccolata).Mu  | ıs. Farn | . I.   | LIII.    |

# ORI

|                                  |          | Voi  | Tav.  |
|----------------------------------|----------|------|-------|
| Un monile.                       | Pompei   | X11. | XLIV. |
| Monile adorno di mascherette     | ,        |      |       |
| fogliami e ghiande.              |          | XVI. | XIII. |
| Collana da cui pendono settan    |          |      |       |
| tuno ciondolini.                 | Saticola | H.   | XiV.  |
| Collana operata in oro e in pie  | -        |      |       |
| tra dura con una colon           | -        |      |       |
| netta ionica sospesa.            |          | XV1. | XIII. |
| Due orecchini.                   | Pompei   | П,   | XIV.  |
| Orecchino da cui ciondolan       | 0        |      |       |
| due perle.                       | ))       | 11.  | XIVI  |
| Oreechini con perle.             | >>       | XII  | XLIV. |
| Orecchino ingemmato di un        | n        |      |       |
| rubino, con vasetto e ca         |          |      |       |
| tenelle pendenti.                |          | XII. | XLIV. |
| Ornamenti che forse eran so      |          |      |       |
| spesi a due orecchini.           |          | XVI. | XIII. |
| Spillone che ha per testa un     |          |      |       |
| genietto bacchico.               |          | 11.  | XIV.  |
| Bolla pei giovanetti ingenui.    |          | 11.  |       |
| Due fibule.                      |          | XIV. | XIII. |
| Braccialetto figurato in un ser  |          |      |       |
| pente avvolto in tre spire       | .Pompei  | 11.  | XIV.  |
| Due braccialetti.                | ))       | VII. | XLVI. |
| Un braccialetto.                 | ))       | XII. | XLIV. |
| Anello in cui è legato un giacin |          |      |       |
| to che porta incisa una te       | -        |      |       |
| sta di donna.                    | n        | н.   | XIV.  |
|                                  |          |      |       |

|                               |       | Wol. | Tav.   |
|-------------------------------|-------|------|--------|
| Due anclli.                   |       | 11.  | XIV.   |
| Anello che porta inciso un    |       |      |        |
| -                             | ompei | VII. | XLVII. |
| Anello con carbunculo, in cui | -     |      |        |
| è effigiato Ercole al giar-   |       |      |        |
| dino delle Esperidi.          | n     | VII. | XLVII. |
| Anello con carbunculo, in     |       |      |        |
| cui è una figura nuda con     |       |      |        |
| l'epigrafe CASSIA.            | ))    | VII. | XLVII. |
| Anello con rubino, dove com-  |       |      |        |
| parisce la testa di un guer-  |       |      |        |
| riero coperta di elmo.        | ))    | V11. | XLVII. |
| Anello con onice, in cui è    |       |      |        |
| figurato un uomo che lan-     |       |      |        |
| cia un globo.                 | ))    | VII. | XLVII. |
| Anello che in luogo di una    |       |      |        |
| gemma porta incastrato un     |       |      |        |
| cristallo.                    | ))    | V11. | XLVII. |
| Anello.                       | ))    | XII. | XLIV.  |

#### ARGENTI

Scifo dov'è figurato da una
parte un Centauro con Amorino portante una lira;
dall'altra una Centauressa
con Amorino che ha un
grosso vaso tra mani. Pompei XIII. XLIX.
Scifo dov' è figurata da una
parte una Centauressa con
Amorino, e dall'altra un
Ind. Gen.

|                                                                                            | Wol.   | Tav.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| vecchio Centauro con A-                                                                    |        |         |
| morino che cerca di mon-                                                                   |        |         |
| targli sulla groppa.                                                                       | XIII.  | XLIX.   |
| Scifo ricco di graziosi fregi.Ercolano<br>Tazza su cui sono scolpite                       | ) X.   | XIV.    |
| due bighe.                                                                                 | VIII.  | XIV.    |
| Bicchiere in cui è figurato il combattimento di due                                        | ,,,,,  |         |
| guerrieri.                                                                                 | XI.    | XLV.    |
| Bicchieri in cui sono cesella-                                                             |        |         |
| ti quattro rami di platano                                                                 | XI.    | XLV.    |
| Due vasi. Pompei                                                                           | XV.    | XXXV.   |
| Desco avente in ciascun ma-<br>nico due teste di uccelli<br>aquatici frammezzate da        |        |         |
| graziosi rabeschi. Ercolan                                                                 | 0 X.   | XIV.    |
| Desco                                                                                      | Х.     | XLVI.   |
| Cuechiajo. Ercolan                                                                         | 0 X.   | XLVI.   |
| Due cucchiai. Pompei                                                                       | х.     | XLVI.   |
| Colatojo.                                                                                  | viii.  | XIV.    |
| Clipeo dov'è figurata la morte<br>di Cleopatra fra le sue an-                              |        |         |
| celle Irade e Carmio. Pompei<br>Fibula in cui è figurata la di-                            | XVI.   | XII.    |
| sputa fra Minerva e Nett.Ercolando<br>Due fibule che nella parte                           | O VII. | XLVIII. |
| quadrata presentano un                                                                     |        |         |
| guerriero assiso, e nei pez-<br>zi-eircolari l' una Apollo<br>con la quadriga,l'altra Dia- |        |         |
| na che regge la biga. » Frammento di fibula ehe of- fre una figura muliebre                | VII.   | XLVIII. |
| coronata della Vittoria.                                                                   | VII.   | XLVIII. |

## SUPPELLETTILE SACRA, PUBBLICA PRIVATA, MILITARE

## SUPPELIETTILE SACRA E FUNEBRE

|                                                                                                                                                                                                        | Vol.   | Tav.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Cratere forse servito di fonte lustrale pel culto di Escu- lapio, del diametro di pal. 12. (Porfido). Mus. Fari Vasca sostenuta da tre sfingi scrvita forse alle abluzioni ed espiazioni che facevansi | n. VI. | XII.         |
| avanti ai tempii. (Marmo). Pompei                                                                                                                                                                      | ν.     | XLI.         |
| Fonte lustrale con l'epigrafe<br>LONGINUS-HVIR (Mar.). »<br>Vaso per raccogliere le vi-<br>scere esaminate dall' aru-                                                                                  | VII.   | Frontespizio |
| spice. (Piombo). »  Mensae dove cocevansi le interiora prima d'imporsi su-                                                                                                                             | λII.   | XLVI.        |
| gli altari, e lingulac per<br>esplorare le viscere (Br.)<br>Vasca servita forse al culto                                                                                                               | IV.    | XXVII.       |
| di Bacco. (Marmo). Capri<br>Due vasi impiegati ad usi                                                                                                                                                  | V.     |              |
| dionisiaci. (Bronzo). Pompei                                                                                                                                                                           | XII.   | LVIII.       |

|                                                                      | Vol.  | Tav.         |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| m . 1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1                                      |       |              |
| Tre vasi destinati ad usi dio-                                       | 37773 | 371.111      |
| nisiaci. (Bronzo). Ercolano<br>Vaso destinato al culto di Er-        | XIII. | XLIII.       |
| cole. (Marmo). Capri                                                 | ٧.    | LVI.         |
| Gran tripode con rabeschi e                                          | * •   | LVI.         |
| figure a bassorilievo.(Br.).                                         | IX.   | LIII.        |
| Tripode consacrato al culto                                          | 176.  | 130 88 8     |
| di divinità egizia. (Bron.).                                         | ٧.    | LX.          |
| Ara portatile. (Bronzo).                                             | V.    | XXVII.       |
| Piccola ara. (Bronzo con or-                                         |       |              |
| nati d'argento). Pompei                                              | XI.   | XLIV.        |
| Due patere manubriate ap-                                            |       |              |
| partenenti a sacrifizi.(Br.)                                         | V.    | XLII.        |
| Due turiboli. (Bronzo                                                | ٧.    | XLII.        |
| Un'acerra e due cucchiai da                                          |       |              |
| prendere l'incenso. (Br.).                                           | V.    | XLII.        |
| Acerra. (Bronzo). Pompei                                             | XI.   | LVI.         |
| Scudetto votivo con l'epigra-                                        |       |              |
| fe RETI SECVNDI. (Br.)                                               | IV.   | XXIX.        |
| Oggetto votivo o appartenen-                                         |       |              |
| te ad un larario. (Bronz.). Ercolano                                 | XI.   | XLIII.       |
| Mano votiva. (Bronzo).                                               | XVI.  | IX=          |
| Picciolo carro forse votivo.                                         |       |              |
| (Bronzo). Mus. Borg                                                  | . XV. | XLIX.        |
| Picciolo carro simile al pre-                                        |       |              |
| cedente. (Bronzo). Pompei                                            | XV.   | XLIX.        |
| Picciolo carro che sembra sia<br>un'acerra modernamente              |       |              |
|                                                                      | 27.37 | *** ***      |
| così trasformata. (Bronz.). Mus. Borg.<br>Sarcofago non intero deco- | XV.   | XLIX.        |
| rato da bassorilievo. (Mar.)                                         | 7.1   | Frontespizio |
| Sarcofago, il cui coverchio è                                        | 11.   | 1 tomespizio |
| O- J · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             |       |              |

|                                                 | Vol       | Tav.          |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|
| ornato eon due ritratti e                       |           |               |
| tre genii in bassorilievo.                      | ıoli xII. | W/4247FF      |
| (Marmo). Pozzu<br>Cippo sepolerale elegantemen- | 1011 XII. | XXVII.        |
| te ornato.                                      | IX.       | Frontespizio. |
|                                                 |           | 1             |
| SUPELLETTILE D'USO                              | PUBBLICO  |               |
|                                                 |           |               |
| Grandiosa vasca.(Granito bigio)                 | XII.      | Frontespizio. |
| Cratere frammentato.(Porfido).Roma              |           | Frontespizio  |
| Cancello delle terme di Anto-                   |           |               |
| (**************************************         | v1.       | Frontespizio. |
| Braeiera delle terme (Bronzo).                  |           | LIV.          |
| Sedile delle terme. (Bronzo).                   |           | LIV.          |
| Bao Biscilli (Biolino).                         | » 11.     | XXXI.         |
| Due sedie euruli. (Bronzo)                      | v1.       | XXVIII.       |
|                                                 |           |               |
| SUPPELLETTILE D'USO                             | PRIVATO.  |               |
| Fonte nel compluvio d'una ca-                   |           |               |
| sa. (Marino). Pom                               | oei xı.   | Α.            |
| Chiave di fontana terminata a                   |           |               |
| testa di tigre. (Bronzo).                       | XII.      | XIII.         |
| Vasca ornata. (Marmo).                          | Ш.        | XLV.          |
| Vasca col sostegno vagamente                    |           |               |
| lavorato a fogliami (Marmo) Pomp                | ei xv.    | A-B.          |
| Due boeche di pozzo ornate a                    |           |               |
| bassorilievo da fogliami in-                    |           |               |
|                                                 |           |               |

|                                                             | ,               | Vol- | Tav.          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|
| trecciati con bende. (Mar-                                  |                 |      |               |
| mo).                                                        |                 | П.   | XI.           |
| Tavola sostenuta da piedi e te-                             |                 |      |               |
| sta di leone. (Marmo). Ercoli                               | ano             | ш.   | XXX.          |
| Tavola i cui piedi son formati                              |                 |      |               |
| da teste di levrieri e zam-                                 |                 |      |               |
| pe leonine. (Bronzo). Pomp                                  | ei              | XVI. | Frontespizio. |
| Mensa che nei tre piedi porta                               |                 |      |               |
| scolpite teste di leone.                                    |                 |      |               |
| (Marmo)                                                     | )               | IV.  | LVI.          |
| Mensa poggiante su quattro pie-                             |                 |      |               |
| ( )                                                         | <b>&gt;&gt;</b> | XV.  | VI.           |
| Mensa coi sostegni figuranti gri-                           |                 |      |               |
| ,                                                           | ))              | XV.  | A-E.          |
| Sfinge e quattro piedi che ser-<br>vivan di sostegno ad una |                 |      |               |
|                                                             | ))              | ES?  | 3/1 34/       |
| Quattro trapezofori ornati di                               | ,               | IX.  | XLIII.        |
| grifi e simboli svariati.                                   |                 |      |               |
| (Marmo).                                                    |                 | 111. | LIX.          |
| Piede di tavola con protome d'e-                            |                 | **** | 23121         |
| roe.                                                        |                 | VI.  | Frontespizio. |
| Scudo falcato per ornamento                                 |                 |      | ř.            |
| degli intercolunnii.(Mar.).Pomp                             | ei              | IX.  | В.            |
| Chiavi e serrature.                                         | )               | XVI. | XXIII.        |
| Calidario. (Bronzo).                                        |                 | Ш.   | LXIII.        |
| Fornacetta. (Bronzo). Pomp                                  | ei              | IV.  | LIX.          |
| Fornacella di ferro con vaso di                             |                 |      |               |
| bronzo per scaldare acqua                                   | • •             | V.   | LIX.          |
| Piccoli alari che si adattavano                             |                 |      |               |
| Sulle fornacelle. (Bronzo). Pompe                           |                 |      | XLIV.         |
| Due bracieri. (Bronzo).  Due bracieri. (Bronzo).            |                 | 11.  | XLVI.         |
| Due bracieri. (Bronzo).                                     |                 | γ.   | XIV.          |

|                                 |         | Wol. | Tav.         |
|---------------------------------|---------|------|--------------|
| Due bracieri. (Bronzo).         |         | VI.  | XLV.         |
| Braciere dove si potea cuoce-   | -       |      |              |
| re le vivande, e serbare        |         |      |              |
| una quantità di acqua cal-      | -       |      |              |
| da. (Bronzo).                   | Pompei  | V.   | XLIV.        |
| Braciere. (Bronzo).             |         | XVI. | Frontespizio |
| Treppiede col vaso soprappo-    |         |      | *            |
| sto. (Bronzo).                  |         | ν.   | LVIII.       |
| Cinque vasi per bollirvi carni  |         |      |              |
| o legumi. (Bronzo).             |         | V.   | LVIII.       |
| Tre vasi per euocervi le paste  |         | VI.  | XLIV.        |
| Due vasi forse serviti per cuo- |         |      |              |
| cervi le uova.                  |         | V.   | LIX.         |
| Vasetto forse destinato a cuo-  | -       |      |              |
| cere un uovo per immer-         |         |      |              |
| sione nell'acqua bollente.      |         |      |              |
| (Bronzo).                       | Pompei  | XII. | LIX.         |
| Due padelle da friggere.        |         | V.   | LVIII.       |
| Una tegghia.                    |         | V.   | LIX.         |
| Due cassaruole.                 |         | ν.   | LVIII.       |
| Una eassaruola.                 |         | V.   | LIX.         |
| Due vasi per mettervi qualche   |         |      |              |
| salsa, uno de'quali ha sotto    |         |      |              |
| un piecolo deseo. (Vetro)       | .Pompei | V.   | XIII.        |
| Quattro mestole. (Bronzo).      | ))      | III. | XXXI.        |
| Palettina. (Bronzo).            | ))      | X.   | LXIV.        |
| Mortajo. (Marmo).               | ))      | VII. | Frontespizio |
| Tre vasi. (Bronzo).             |         | х.   | XXXII.       |
| Vaso con fascia ornata.(Bronzo) |         | I.   | XXXVII.      |
| Vaso con indizio di coperchio.  |         |      |              |
| (Bronzo).                       |         | I.   | XXXVII.      |
| Vaso col coperchio.             |         | V.   | LIX.         |

|                                       | Wol. | Tav.         |
|---------------------------------------|------|--------------|
| Vaso ad nn manico. (Bronzo)           | v.   | XXVIII.      |
| Vaso a due manichi. (Vetro). Pompei   | ν.   | XIII.        |
| Vaso a due manichi. (Bronzo)          |      | XXVII.       |
| Due vasi ad un'ansa o mono-           |      |              |
| ti. (Bronzo). Pompei                  | I.   | XXXVI.       |
| Monoto. (Bronzo)                      | 111. | LXII.        |
| Vaso ad un manico. (Bronzo).Pompei    |      |              |
| Vaso ad un manico. (Bronzo)           | XVI. | Frontespizio |
| Due vasi a collo lungo e boc-         |      | •            |
| ca puntata (Vetro). Pompei            | V.,  | XIII.        |
| Vaso stretto di collo, e due al-      |      |              |
| tri contenuti in un'ango-             |      |              |
| theca di creta. (Vetro). »            | V.   | XIII.        |
| Vaso con l'epigrafe CORNE-            |      |              |
| LIAES CHELIDONI. (Br). »              | Ш.   | XIV.         |
| Quattro vasi destinati a portar       |      |              |
| liquidi. (Bronzo).                    | 17.  | XII.         |
| Altro vaso simile. (Bronzo). Ercolano | v.   | LX.          |
| Due altri simili. (Bronzo)            | хии. | XXVII.       |
| Cinque vasi per versar l'acqua        |      |              |
| sulle mani (Bronzo). Pompei           | VI.  | XXIX.        |
| Vaso con incavo per contenere         |      |              |
| il liquido, e altro cavo sot-         |      |              |
| toposto che serviva di ba-            |      |              |
| se. (Bronzo).                         | VI.  | LXII.        |
| Vaso simile nel cui fondo son         |      |              |
| rappresentati l'Amore e il            |      |              |
| Desiderio. (Bronzo).                  | VI.  | LXIII.       |
| Vaso eilindrico munito presso         |      |              |
| la base di chiave e robi-             |      |              |
| 151                                   | XVI. | Frontespizio |
| Vaso con coperchio ed apertu-         |      | 1            |
| -                                     |      |              |

|                                                    |          | Wol.  | Tav.          |
|----------------------------------------------------|----------|-------|---------------|
| ra circolare nella pancia                          | 1.       |       |               |
| (Bronzo).                                          |          | XVI.  | Frontespizio  |
| Due vasi vinarii. (Bronzo).                        | Pompei   | 11.   | XLVII.        |
| Vaso vinario. (Bronzo).                            | ))       | XII.  | LIX.          |
| Vaso vinario. (Bronzo).                            |          | VII.  | XIII.         |
| Vaso vinario col manico ador                       | ·-       |       |               |
| no di un gruppo format<br>da Bacco, Ampelo e la ti |          |       |               |
| gre. (Bronzo).                                     | Pompei   | vII.  | XIII.         |
| Due vasi, uno de' quali datt                       |          |       | ******        |
| loto. (Bronzo).                                    |          | VII.  | XXXI.         |
| Colo vinario. (Bronzo).                            | Pompei   | Η.    | LX.           |
| Colo vinario. (Bronzo).                            | "        | III.  | XXXI.         |
| Istrumento per saggiare il vi                      | -        |       |               |
| no. (Vetro).                                       | ))       | V.    | XIII.         |
| Vasi serviti per misure. (Br.                      | ) »      | 1.    | XXXVI,XXXVII. |
| Quattro capedini. (Bronzo).                        |          | IV.   | XII.          |
| Capedine. (Bronzo).                                |          | XVI.  | Frontespizio  |
| Imbuto. (Vetro).                                   | Pompei   | ν.    | XIII.         |
| Colatojo. (Vetro).                                 | "        | ν.    | XIII.         |
| Colatojo con una specie di sot                     | -        |       |               |
| tocoppa. (Bronzo).                                 | ))       | ш.    | XXXI.         |
| Tre boccali. (Bronzo).                             |          | IV.   | XLIII.        |
| Una seccliia. (Bronzo).                            | Ercolano | XI.   | XLIV.         |
| Due diote. (Bronzo).                               |          | v.    | XXVIII.       |
| Prefericolo privo della part                       |          |       |               |
| inferiore. (Bronzo).                               | Pompei   | XVI.  | VII.          |
| Urceolo (Bronzo).                                  |          | V.    | LIX.          |
| Urceolo. (Bronzo).                                 | Ercolano | VIII. | XV.           |
| Patera. (Bronzo).                                  | Pompei   | ш.    | XV.           |
| Due patere manubriate. (Br.).                      |          | V.    | XLII.         |
| Cratere. (Bronzo).                                 | Pompei   | П.    | XXXII.        |
| Ind. Gen.                                          |          |       | 14            |

|                                                              |         | Vol         | Tav.          |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|
| Cratere. (Bronzo).                                           |         | ν.          | LXIII.        |
| Urna di vetro bleu coperta di<br>bassorilievi in vetro bian- |         |             |               |
| eo esprimenti il lavoro                                      |         |             |               |
| della vendemnia.                                             | этреі   | XV.         | LY, LYI.      |
| Tazza di vetro azzurro traspa-                               | -       |             |               |
| rente con ornati a rilie-                                    |         |             |               |
| vo di vetro bianco ed o-                                     |         |             |               |
| paco, che figurano corim-<br>bi e una maschera Faunina       | >>      | XI.         | XXVIII-XXIX.  |
| Tazza che porta inciso Egeo                                  | ,       | 2471        |               |
| mentre nasconde sotto la                                     |         |             |               |
| pietra la spada e le scar-                                   |         |             |               |
| pe. (Bronzo).                                                |         | IV.         | XXVIII.       |
| Tazza che ha nella parte con-<br>cava la testa della Gorgo-  |         |             |               |
|                                                              |         | IV.         | XXVIII.       |
| Due tazze cinte di fogliami e                                |         |             |               |
| eorimbi. (Terracotta). Po                                    | ompei   | IX.         | XLIV.         |
| Tazza con l'epigrafe BIBE A-                                 |         | `           |               |
| MICE DE MEO (Terracotta)                                     |         | VII.        | XXIX.         |
| Scaphium che nel mezzo della faccia interna ha un guer-      |         |             |               |
| riero. (Bronzo).                                             |         | VII.        | LXIII.        |
| Tre calici. (Vetro).                                         |         |             | XIII.         |
| Rhyton figurante una testa di                                | 1       |             |               |
| eervo eon gli occhi d'ar-                                    |         |             |               |
| 9                                                            | rcolano |             |               |
| Lo stesso.                                                   | »       |             | Frontespizio  |
| Due vasi da bere. (Terracotta). Er<br>Anfora.                | corano  | XII.<br>VI. |               |
| Anfora sferica col coverchio.                                |         | 11.         | 1 tontespizio |
|                                                              | mpei    | VII.        | Frontespizio  |
|                                                              | -       |             | •             |

|                                                 |           | Vol   | Tav.   |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|--------|
| Idria. (Bronzo).                                | Pompei    | 1.    | XXXVI. |
| Quattro idrie. (Bronzo).                        | >>        | VI.   | XXXI   |
| Idria co'manici girevoli nei                    | bi-       |       |        |
| lici. (Bronzo).                                 | Pesto     | VI.   | AXXI.  |
| Idria che ha per manici due c                   | op-       |       |        |
| pie di combattenti. (B)                         |           |       | XV.    |
| Idria. (Bronzo).<br>Idria corintiaca. (Bronzo). | Ereolano  | XI.   | XLIV.  |
| Idria corintiaca. (Bronzo).                     |           | VII.  | XXXI.  |
| Scafa o lebete sostenuto                        | da        |       |        |
| zampe di leone. (Bronz                          | 0)        | V.    | XIV.   |
| Lampadario eon quattro luc                      | er-       |       |        |
| ne a due lumi. (Bronz                           | o).Pompei | 11.   | XIII.  |
| Lampadario per otto piccole                     | lu-       |       |        |
| cerne. (Marmo).                                 | Pompei    | XVI.  | В.     |
| Lampadario a forma di nodo                      |           |       |        |
| pianta, dai cui rami pe                         |           |       |        |
| dono tre lucerne.(Bron                          |           | XVI.  | XXI.   |
| Candelabro. (Bronzo).                           |           |       |        |
| Due candelabri. (Marmo).                        | Mus. Farn | . 1.  | LIV.   |
| Candelabro. (Bronzo).                           |           | Ш.    | LXI.   |
| Candelabro. (Bronzo).<br>Candelabro. (Bronzo).  |           | IV.   | LVII.  |
| Candelabro con la base form                     | a-        |       |        |
| ta da un gran masso,                            | su        |       |        |
| eui s'adagia Sileno. (Br.                       |           | IV.   | LIX.   |
| Candelabro le cui parti si po                   |           |       |        |
| sono scommettere e f                            |           |       |        |
| più lunghe. (Bronzo).                           |           | VI.   | LXI.   |
| Candelabro. (Bronzo).                           | Ereolano  | VII.  | XLV.   |
| Candelabro. (Bronzo).                           |           | IX.   | XLI.   |
| Candelabro. (Bronzo).<br>Candelabro. (Bronzo).  |           | IX.   | LVII.  |
| Candelabro con l'epigrafe St                    |           |       |        |
| THINA o MVTHINA.(Br.                            |           | XIII. | XiV.   |
|                                                 | 9.        |       |        |

|                                                                                                                               | Vol.       | Tav-         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Candelabro. (Bronzo). Erec<br>Due candelabri lavorati a gui-<br>sa di alberi, in cui le lucer-<br>ne tengon luogo dei frutti. | dano xvi.  | Frontespizio |
|                                                                                                                               | р. Ег. vн. | XXX.         |
| lucerna. (Bronze). Pomp<br>Candelabro che sostiene tre                                                                        | ei vII.    | XXXII.       |
|                                                                                                                               | VIII.      | XXXI.        |
| lucerna. (Bronzo)                                                                                                             | XVI.       | Frontespizio |
|                                                                                                                               | IX.        | LVII.        |
| Frammento di candelabro.(Br.) Candelabro frammentato.(Mar-                                                                    | XI.        | XLIII.       |
| mo)                                                                                                                           | XII.       | Frontespizio |
| Lucerniere o lienuco pensile. (Bronzo). Pom Lucerna biliene con Sileno.                                                       | pei xyı.   | V1.          |
| (D)                                                                                                                           | 1.         | х.           |
| zatore sul suo coperchio.                                                                                                     |            |              |
| 01 1                                                                                                                          | IV.        | LVIII.       |
| FW2 2                                                                                                                         | VI.        | XXX.         |
| Tre lucerne. (Bronzo).  Due lucerne ornate da basso-                                                                          | VI.        | XLVII.       |
| rilievi. (Terracotta). Pom                                                                                                    | pei xII.   | XXVIII.      |
| Due lucerne ornate da basso-                                                                                                  |            |              |
| rilievi. (Terracotta).<br>Lucerna biliene formata a gui-                                                                      | » XIII.    | LVI.         |
| sa di bueranio.(Terracotta)                                                                                                   | » XIV.     | XXXVIII.     |
| Due lucerne. (Terracotta).                                                                                                    | » XIV.     |              |
| Lucerna che rappresenta un del-                                                                                               | 20111      |              |
| fino. (Bronzo).                                                                                                               | » XV.      | XXI.         |

|                                                                                                 | Vol.   | Tav.         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Lucerna a quattro becchi. (Bronzo). Mus. Borg.                                                  | XV.    | ххи.         |
| Lucerna pensile con l'epigra-<br>fe DIVNI PROQVLI. (Br.).Pompei<br>Sileno che stringe nella de- | xvi.   | Frontespizio |
| stra un nappo, e sotto il<br>braccio sinistro ha un'otre,                                       |        |              |
| cui è attaccata la coppa da<br>sostenere una lucerna.                                           | VVI    | VIII.        |
| (Bronzo). » Lucerna bilicne collocata so-                                                       | A V 1. | VIII.        |
| pra un sostegno. (Bron.).Ercolano                                                               | VI.    | XIV.         |
| Lucerna collocata sopra un sostegno. (Bronzo)                                                   | XVI.   | Frontespizio |
| (Bronzo).                                                                                       | VII.   | XXX.         |
| Lanterna con coverchio, su cui leggesi TIBURTI CA- TIS. (Bronzo). Ercolano                      | v.     | XII.         |
| Esterna incrostatura d' un<br>arnese di legno con basso-<br>rilievi relativi al culto di        |        |              |
| Bacco. (Bronzo, ferro). Pompei<br>Ornamenti d'una cassa di le-                                  | IX.    | LVIII a LX.  |
| gno. (Bronzo). Pompei<br>Zampa leonina, ornamento                                               | хии.   | XLIV.        |
| di qualche utensile. (Br.)                                                                      | IX.    | XXX.         |
| Ornati di una mensa. (Mar.).Pompei<br>Testa di grifo od altro picco-                            | IX.    | XLIII.       |
| lo ornato di vase (Bron.). » Leone impiegato per orna-                                          | XI.    | XXVIII.      |
| mento di mobile. (Bron.). »  La Sfinge adoperata per ma-                                        | XII.   | XIII.        |

|                                    | Vol.    | Tav     |
|------------------------------------|---------|---------|
| nico ed ornato di qualche          |         |         |
| utensile. (Bronzo).                | XII.    | V:111   |
| Pantera servita d'ornamento        | 211.    | XIII.   |
| ad un vase. (Bronzo).              | VIII    | \'T 111 |
| Sette manici di vasi. (Br.)        | XIII.   | XLIV.   |
| Manieo di vase. (Bronzo).          |         |         |
| Due maniei. (Bronzo).              |         | XLIII.  |
|                                    |         |         |
| Manico di vase. (Bronzo)           | XI.     | XLIII.  |
|                                    |         |         |
| piancia stampigliata.(Br.).        | X1,     | XLIII.  |
| Due piedi serviti di sostegno      |         |         |
| a qualche utensile. (Br.)          | 1X.     | XXX.    |
| Utensili pel bagno, cioè un        |         |         |
| unguentario, quattro stri-         |         |         |
| gili e una patera riuniti c        |         |         |
| sospesi ad un cerchietto.          |         |         |
| (Bronzo). Pompei                   | VII.    | XVI.    |
| Due unguentarii con cover-         |         |         |
| chio. (Vetro).                     | VI.     | XLVI.   |
| Due unguentarii che doveva-        |         |         |
| no esser sostenuti da un           |         |         |
| angotheca. (Vetro)                 | vI.     | XLVI.   |
| Due strigili. (Bronzo). Pompei     | XVI.    | VII.    |
| Specehio, in cui sono figura-      |         |         |
| ti Venere, Adone ed una            |         |         |
| Lara. (Bronzo). Falisci            | XIII.   | LIII.   |
| Specchio, in cui è effigiata la    |         |         |
| nascita di Bacco. (Bron.).Mus. Bor | g. XII. | LVII.   |
| Speceliio, dov'è graffito Er-      | 5       |         |
| cole bibace che discorre           |         |         |
| con Mercurio. (Bronzo)             | X11.    | XLIII.  |
| Specchio con la rappresen-         |         |         |
|                                    |         |         |

|                                |         | Vol    | Tav.   |
|--------------------------------|---------|--------|--------|
| tanza di Ercole che lotta      |         |        |        |
| con Anteo. (Bronzo).           |         | XII.   | XLIII. |
| Specchio che rappresenta       |         |        |        |
| Menelao cercante d'ingra-      |         |        |        |
| ziarsi Elena. (Bronzo). Mus    | s. Borg | . XiI. | LVII.  |
| Specchio nel quale sono fi-    | Ü       |        |        |
| gurati due opliti.             |         | XIII.  | LH     |
| Sei specchi. (Bronzo).         |         | IX.    | XIV.   |
| Vasettino per belletto ador-   |         |        |        |
| nato a bassorihevo d' un       |         |        |        |
| Amorino adagiato su molle      |         |        |        |
| letto. (Cristallo di Monte).   |         | IX.    | XV.    |
| Due vasettini per belletto, e  |         |        |        |
| adorni di bassorilievi. (A-    |         |        |        |
| vorio).                        |         | IX.    | XV.    |
| Due pettini. (Bronzo).         |         | IX.    | XV.    |
|                                |         | IX.    | XV.    |
| Nove aghi crinali svariata-    |         |        |        |
| mente ornati nelle loro        |         |        |        |
| sommità. (Avorio).             |         | lX.    | XV.    |
| Serbatojo di aghi. (Avorio)    |         | IX.    | XIV.   |
|                                |         | IX.    | XV.    |
| Due pyxides destinate a con-   |         |        |        |
| tenere muliebri bazzecole      |         |        |        |
| (Avorio).                      |         | IX.    | XIV.   |
| Frammento di oggetto forse     |         |        |        |
| servito per ornamento mu~      |         |        |        |
| liebre.                        |         | IX.    | XV.    |
| Cista intorno a cui e graffito |         |        |        |
| l'armamento di Cizico, e       |         |        |        |
| sul coverchio ha il gruppo     |         |        |        |
| di un satiro e d'una Me-       |         |        |        |
| nade. (Bronzo). Mus            | s. Borg | . XIV. | XL.    |
|                                |         |        |        |

|                                      | Vol.    | Tav.         |
|--------------------------------------|---------|--------------|
| Due fibule. (Avorio)                 | IX.     | XIV.         |
| Bilancia a due coppe fornita         |         |              |
| anche del romano. (Br.). Pompei      | i.      | LV.          |
| Altra simile. (Bronzo                | XVI.    | Frontespizio |
| Sostegno di bilancia. (Br.).         | XVI.    | Frontespizio |
| Statera che fu saggiata con          |         |              |
| quella del Campidoglio.              |         |              |
| (Bronzo). Ereolano                   | 1.      | LY.          |
| Statera con due catenelle            |         |              |
| terminate da uncini. (Br.). Pompei   | 1.      | LV.          |
| Cinque statere. (Bronzo)             | YIII.   |              |
| Orologio solare. (Marmo). Pompei     | VII.    | Frontespizio |
| Compasso geometrico o di             |         |              |
| proporzione. (Bronzo). »             | VI.     | XV.          |
| Due compassi. (Bronzo). »            | VI.     | XV.          |
| Un piede per misura. (Br.). »        | V1.     | XV.          |
| Quattro piombi per la dirit-         |         |              |
| tura verticale. (Bronzo). »          | V1.     | XV.          |
| Groida o strumento per ispun-        |         |              |
| tar le unghie dei eavalli.           |         | ,            |
| (Bronzo).                            | XV      | XXt.         |
| Strumenti di chirurgia (ca-          |         |              |
| tetere, una molletta sem-            |         |              |
| pliee due mollette denta-            |         |              |
| te, due specilli). (Bron.). Erc. Pom | p. XV.  | XXIII.       |
| Strumenti di chirurgia.              |         |              |
| (Bronzo). Erc. Pom                   | p. xiv. | XXXVI        |

## SUPPELLETTILE MILITARE

|                                             |         | Vol. | Tav.     |
|---------------------------------------------|---------|------|----------|
| Elmo che ne' guanciali port                 | a       |      |          |
| espresse due teste di mon                   |         |      |          |
| toni. (Bronzo).                             |         | V.   | XXIX.    |
| Elmo adorno della testa di Mo               | )-      |      |          |
| dusa e due delfini. (Br.)                   |         | VII. | XIV.     |
| Elmo ornato di varii bassori                | -       |      |          |
| lievi. (Bronzo).                            |         | х.   | XXXI.    |
| Elmo senza cresta o cimiero                 |         |      |          |
| (Bronzo).                                   |         | IV.  | XLIV.    |
| Elmo. (Bronzo).                             | Pompei  | III. | LX.      |
| Usbergo a due parti per difen               |         |      |          |
| dere il petto e le spalle                   |         |      |          |
| (Bronzo).                                   |         | IV.  | XLIV.    |
| Cintura per sostenere l'usber go. (Bronzo). |         | 137  | N/1 [1]  |
| Frammento di lorica squamea                 |         | IV.  | XLIV.    |
| (Osso).                                     | Pompei  | 37   | XXIX.    |
| Due bracciali.                              | Pompei  |      |          |
| Due seudi. (Bronzo).                        | · · · · |      | XXIX.    |
| Uno schiniere. (Bronzo).                    | Pomnei  | IV.  |          |
| Uno schiniere. (Bronzo).                    |         | IV.  |          |
| Schiniere per la gamba destra               |         |      |          |
| (Bronzo).                                   |         | VII. | XIV.     |
| Due spade. (Bronzo).                        |         |      | xliv. 3. |
| Due frammenti di balteo. (Br.)              | .Pompei | v.   | XXIX.    |
| Frammenti di un parazoni                    |         |      |          |
| con fodero di legno rive                    |         |      |          |
| stito da lamina di metallo                  | . ))    | V.   | XXIX.    |
| Ind. Gen.                                   |         |      | 15       |

|                               | Vol      | Tav.   |
|-------------------------------|----------|--------|
| Manico di pugnale.            | ν.       | XXIX.  |
| Quattro aste o lance.         | 17.      | XIII.  |
| Due punte di laneia. (Bronzo) | IV.      | XLIV.  |
| Tritone suonante la buccina,  |          |        |
| ornamento della cima di       |          |        |
| un'asta. (Bronzo). Pompo      | ei xIII. | ALIV.  |
| Due briglie. (Bronzo)         | VIII.    | XXXII. |
| Due scudetti serviti d'orna-  |          |        |
| mento alla fronte dei ca-     |          |        |
| valli. (Bronzo).              | . VIII.  | XXXII. |

## PAPIRI ED EPIGRAFI

| 1 papiri Ercolanesi.            | n         | XVI.   | XXIV, XXV.   |
|---------------------------------|-----------|--------|--------------|
| Pietra con geroglifiei, dove    | si        |        |              |
| esprime il voto fatto pe        | er        |        |              |
| un fanciullo, o la cons         | a-        |        |              |
| crazione di questo alla d       | i-        |        |              |
| vinità.                         | Mus. Borg | g. XI. | XIX.         |
| Orologio solare con iscrizion   |           |        |              |
| osca.                           | Pompei    | XV.    | Frontespizio |
| Le colonne triopee con iscr.    | i-        |        |              |
| zioni greche.                   |           | XV.    | Frontespizio |
| Sarcofago con iscrizione greca  | l.¹       | VI.    | Frontespizio |
| Calendario rustico.             | Mus. Farn | . 11.  | XLIV.        |
| Calendario l'eriale romano.     | Capua     | XV     | XLIII.       |
| Iscrizione votiva alle Ninfe ni | i-        |        |              |
| trose, con bassorilievo.        | Ischia    | XIV.   | XXXIV.       |
| Base quadrilatera dedicata      | a         |        |              |
| Tiberio.                        | Pozzuoli  | XV.    | 1V, V.       |
|                                 |           |        |              |

| <b>Q</b>                          |           |       |              |
|-----------------------------------|-----------|-------|--------------|
|                                   |           | VoI   | Tav.         |
| Iscrizione delle terme di M.      |           |       |              |
| Crasso Frugi.                     | Pompei    | IX.   | Frontespizio |
| Epigrafe su frammento di cra-     |           |       | ,            |
| tere.                             | ))        | Ш.    | Frontespizio |
| Iscrizione del sedile spettante   |           |       | race         |
| al sepolero Mammia.               | «         | XV.   | XXVI.        |
| Iscrizione al sedile spettante al |           |       |              |
| sepolero di A. Veio.              | ))        | XV.   | XXVI.        |
| Iscrizione del sepolero di A.     |           |       |              |
| Umbricio Scauro.                  | ))        | XV.   | XXIX.        |
| Iscrizione del scpolcro di Ne-    |           |       |              |
| voleja Tyche.                     | э         | XV.   | LIII.        |
| Suggello di Uzio Felice. (Br.).   | ))        | XVI.  | XXII.        |
| Altri cinque suggelli. (Bronzo).  |           |       | XXII.        |
| Due lapidi saraceniche.           | Pozzuoli. | XIII. | XXX XXXI     |
| Tazza e calamajo con epigrafi     |           |       | ann, ann.    |
| 7 (10)                            | Mus. Borg | XII.  | XV.          |







1 1 2/4/-



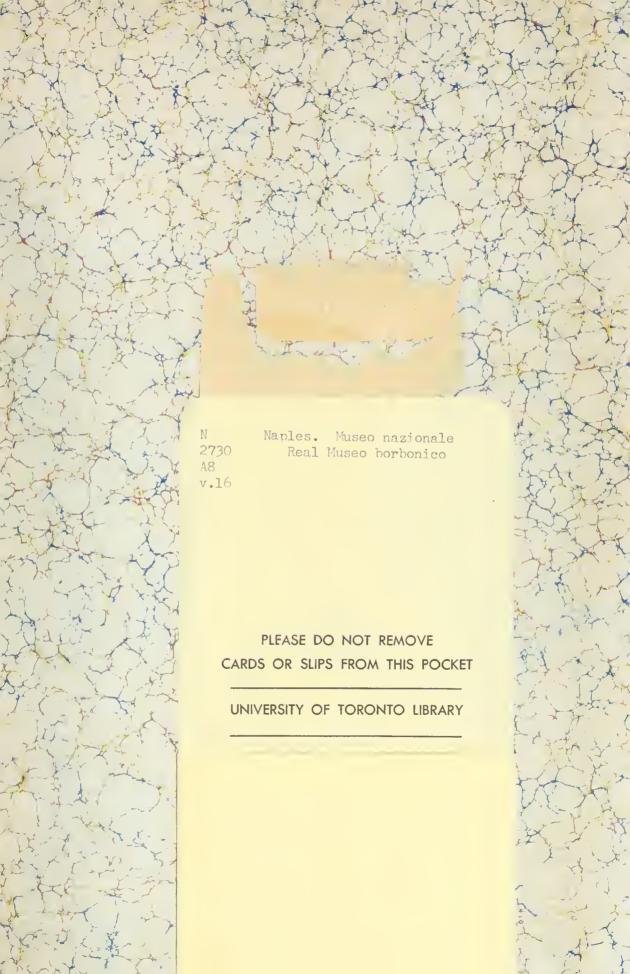

